**ASSOCIAZIONI** 

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Trim. Sem. Auno mmento: FROMA ...... 11 21 40 Per tutto il Regno ..... 13 25 48 Solo Giornale, senza Rendiconti: ROMA ..... 9 17 Per tutto il Regno ..... 10 19 36 Estero, aumento spese di posta. Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno cente-

Un numero arretrato costa il doppio. Le Associazioni decorrono dal 1º del

nmi 15.

# GAZZETTA

# DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

Le Associazioni e le laserzieni si ricevono alla Tipografia Eredi Betta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4; In Torino, via della Corte d'Appello,

Nelle Provincie del R gno ed all'Estero agli Uffici postali.

# PARTE UFFICIALE

Il N. CCLXX (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA Vista la deliberazione adottata in assemblea generale del 31 dicembre 1871 dagli azionisti della Società cooperativa di credito, sedente in Pavia col titolo di Banca popolare agricola com-

merciale di Pavia; Visti lo statuto di detta Società ed il Regio decreto che l'approva addì 22 aprile 1871, numero LI (Scrie 2ª);

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865. n 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256; Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, In-

dustria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai termini della citata deliberazione miale sono approvate e rese esecutorie le due aggiunte all'art. 19 dello statuto della Società, che sono le seguenti:

a) In fine del capoverso 2° dell'art. 19 sono winte le parole: « ed anche di sei mesi ad abitrio del Consiglio d'amministrazione. » b) In fine del detto art. 19 è aggiunto il se-

mente capoverso: 68º Di far prestiti a scadenza anche più lunadi sei mesi coi fondi della Cassa di risparmio:

(a) A corpi morali; (b) A privati verso pegno o ipoteca. »

Mt. 2. In fine all'art. 39 è aggiuuta questa

«Il bilancio annuale sarà pubblicato e trasmesso in copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

« Allo stesso Ministero sarà trasmessa anche la situazione mensile dei conti nei primi dieci giorni di clascun mese. »

Art. 3. La Società continuerà a contribuire melle spese degli uffici d'ispezione per annue lire 800, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Racwita ufficiale delle leggi e dei decreti del Remo d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 28 aprile 1872. VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. CCLXXI (Serie 2°, parte supplemenwre) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei lecreti del Regno contiene il seguente decreto: VITTORIO EMANUELE II

MR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, nu-

Visto l'art. 2 del regolamento adottato dalla Deputazione provinciale di Pesaro Urbino per l'applicazione della tassa sul bestiame, appro-

vato con Nostro decreto 5 agosto 1869; Visto il successivo Nostro decreto del 22 no-

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Auditore, emessa in adunanza del di 3 novem-

Visto il decreto d'autorizzazione della Deputazione predetta del 21 febbraio 1872;

Udito il parere del Consiglio di Stato: Sulla proposta del Ministro delle Finanze, Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la deliberazione emessa nel 21 febbraio 1872 dalla Deputazione movinciale di Pesaro Urbino, con la quale si antorizza il comune di Auditore ad eccedere nell'applicazione della tassa sul bestiame pel 1872 illimite massimo stabilito per ogni capo nell'artiolo 2 del relativo regolamento dianzi accennato, e cioè elevarlo nella misura di lire 1, 25 per ogni capo bovino; di lire 0, 75 per ogni caposuino; di lire 0, 10 per ogni lanuto; di lire 2 per ogni cavallo o cavalla; di lire 1, 25 per ogni

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Racwita ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti diosservarlo e di farlo osservare.

nulo, e di lire 0, 50 per ogni somaro.

Dato a Napoli, addi 28 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 52 del regolamento 4 settembre 1870 sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale;

Sulla proposta del Ministro delle Fiuanze; Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzata la vendita all'avvocato Salvatore Coffa di due piccoli appezzamenti di terreno di proprietà dello Stato della complessiva estensione di metri quadrati 38 80 contigui al quartiere militare di S. Antonino in Noto, per il prezzo di perizia di lire 77 60.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dato a Napoli, addi 8 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

### ANNEXES A LA CONVENTION INTERNATIONALE TÉLÉGRAFIQUE.

(Vedi i numeri 141 e 142)

Règlement de service international destiné à compléter les dispositions de la Convention télégraphique.

I. — (Art. 1.er de la Convention).

1. Les fils spécialement affectés au service international reçoivent une notation particulière sur la carte officielle dressée conformément à l'article XXXIV du présent règlement.

2. Ces fils sont désignés sous le nom de fil international de....à.... 3. Ils ne servent, autant que possible, qu'aux

relations entre les deux villes désignées comme leurs points extrêmes. 4. Ils peuvent être détournés de cette affecta-

tion spéciale en cas de dérangement des lignes; mais ils doivent y être ramenés dès que le dérangement a cessé. 5. Les Administrations télégraphiques con-courent, dans les limites de leur action res-

pective, à la sauve-garde des fils internationaux des câbles sous-marins; elles combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti. 6. Les chefs de service des circonscriptions voisines des frontières s'entendent directement

pour assurer, en ce qui les concerne, l'exécution de ces mesures. 7. Les Administrations indiquent, sur chaque

fil. un ou plusieurs bureaux intermédiaires, obligés de prendre les correspondances en passage, si la transmission directe entre les bureaux extrêmes est impossible.

II. - (Art. 2 de la Convention).

Les notations suivantes sont adoptées dans les tarifs internationaux pour désigner les bureaux télégraphiques:

N, Bureau à service permanent (de jour et de

N/2, Bureau à service de jour prolongé jusqu'à

C, Bureau à service de jour complet; L. Bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant un nombre d'heures moindre que

les Burcaux à service de jour complet); B, Bureau ouvert pendant/ la saison des bains seu-Ces notations peuvent se com.

H, Bureau ouvert seule- biner avec les prément pendant la saison cédentes; L/BC, Bureau ouvert avec service complet

dans la saison des bains, et limité pendant le reste de l'année; L/HC, Bureau ouvert avec rervice complet

pendant l'hiver et limité pendant le reste de l'année;

E, Bureau ouvert seulement pendant le séjour de la Cour;

F, Station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers; P, Bureau appartenant à une Compagnie

privée; \*, Bureau à ouvrir prochainement;

S, Sémaphorique;

III. - (Art. 7 de la Convention).

1. Tout bureau qui reçoit par un fil international un télégramme présenté comme dépêche d'Etat ou de service, le réexpédie comme tel.

2. Les dépéches des agents consulaires, auxquelles s'applique le paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, ne sont pas refusées par le bureau de départ; mais celui ci les signale immédiatement à l'Administration centrale.

3. Les dépêches émanant des di ers bureaux et relatives aux incidents de transmission, circulent sur le réseau international comme dépê-

IV. — (Art. 8 de la Convention).

1. Le droit d'émettre une réponse comme dépêche d'Etat est établi par la production de la dépêche d'Etat primitive.

2. Pour les dépêches d'Etat sémaphoriques expédiées d'un nav re en mer, le sceau est rem-

placé par le signe distinctif du commandement. Le nom du bâtiment doit être désigné.

3. Chaque Etat désigne, s'il le juge convenable, les fonctionnaires ou magistrats chargés, dans chaque ville, de légaliser les signatures des expéditeurs. Dans ce cas, chacun des bureaux de cet Etat s'assure de la sincérité des légalisations qui lui sont présentées, et transmet, après la signature, la formule suivante:

« Signature légalisée par (qualité du fonction « naire ou magistrat). »

4. Cette mention entre dans le compte des mots taxés. 5. Dans tout autre cas la légalisation est taxée et transmise telle qu'elle est libellée.

V. — (Art. 9 de la Convention). 1. En règle générale, les dépêches de service sont rédigées en français: toutefois les diverses Administrations peuvent s'entendre entre elles pour l'usage d'une autre langue.

2. Cette disposition est applicable aux indications du préambule aux avis de service ou d'office qui accompagnent la transmission des correspondances.

VI. - (Art. 10 de la Convention). 1. Dans les dépêches qui sont composées en lettres ou chiffres secrets, l'adresse et la signature doivent être écrites en langage ordinaire.

2. Le texte des dépêches privées peut être, soit entièrement chiffré, soit en partie chiffré et en partie clair. Dans ce dernier cas, les passages chiffrés doivent être placés entre deux parenthèses, les séparant du texte ordinaire qui précède ou qui suit. Le texte chiffré doit être composé exclusivement de lettres de l'alphabet, ou exclusivement de chiffres arabes.

VII. - (Art. 11 de la Convention). Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés dans le service des appareils Morse et

Hughes:

# Signaux de l'appareil Morse.

LETTRES:



CHIFFRES:

On peut aussi employer, pour exprimer les chiffres, les signaux suivants, mais seulement dans les répétitions d'office:

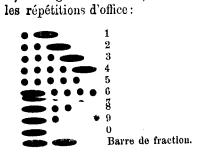

SIGNAUX DE PONCTUATION ET AUTRES: tion d'une transmission non comprise . . [?] Point d'exclamation . . . . . . . . . . . . . . . [!] Apostrophe .....['] l'adresse du texte et le texte de la si-

INDICATION DE SERVICE: Dépêche d'Etat ..... Dépêche de service.....

Compris ..... 

# Signaux de l'appareil Hughes.

Lettres: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Chiffres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et autres.

Point, virgule, point virgule. deux points, point d'interrogation, point d'exclamation, apostrophe, croiz +, trait d'union, E accentué, barre de fraction /, double trait =, parenthèse de gauche (, parenthèse de droit), &, guillemet ».

Dans la transmission ou dans le collationnement d'un nombre fractionnaire non décimal, le nombre entier doit être séparé, par un blanc, du numérateur de la fraction ordinaire qui suit.

Exemple: 1 3/4, et non 1 3/4.

Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis de deux traits d'union (exemple: --dépêche télégraphique --- ), et soulignés à la main par l'employé d'arrivée.

> Indication de service: Dépêche d'Etat S; » de service A; privée

Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou pour lui répondre : le blanc et l'N répétés alternativement;

Pour régler le synchronisme et demander dans ce but la répétition prolongée du même signe: une combinaison composée du blanc, de l'I et du T, reproduite autant de fois qu'il est

Pour demander ou faciliter le réglage de l'électroaimant: une combinaison formée des quatre signaux suivants: le blanc, l'I, l'N et le T, répétée autant de fois qu'il est nécessaire; Pour donner attente: la combitaison ATT,

suivie de la durée probable de l'attente;

Pour indiquer une erreur: deux ou trois N consécutifs, sans aucun signe de ponctuation; Pour interrompre la trasmission du bureau

correspondant: deux ou trois lettres quelconques convenablement espacées. 1. Les accents sur E sont tracés à la plume ou au crayon noir à la fin des mots (avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels au sens (ex. achète acheté). Dans ce dernier cas, le transmetteur répète le mot après la signature, en y faisant figurer l'E accentué entre deux blancs,

pour appeler l'attention du poste qui reçoit. Pour ü, ö et ü, on trasmet respectivement ae, 2 La signature n'est pas transmise dans les dépêches de service; l'adresse de ces dépêches affecte la forme suivante:

Paris de Saint Pétersbourg. Directeur Général a Directeur General.

3. Quand il s'agit de communications échangées entre bureaux, au sujet des incidents de la transmission, on transmet simplement le texte

de la dépêche, sans adresse, ni segnature. 4. L'adresse des dépêches privées doit tou-jours être telle, que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches, ni demandes de renseignements.

5. Elle doit comprendre, pour les grandes villes, la mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, celle de la profession du destinataire ou autres analogues.

6. Pour les petites villes même, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre.

7. La mention du pays, dans lequel est située la résidence du destinataire, est obligatoire, sa uf le cas où cette résidence est une capitale

ou une ville importante; elle est comprise dans le nombre des mots soumis à la taxe. 8. Les dépèches dont l'alresse ne contient

pas ces renseignements, doivent néanmoins étro

9. Dans tous les cas l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse.

10. L'adresse des dépêches à transporter audelà des lignes télégraphiques est formu ée ainsiqu'il suit : « M. Müller, Siégliz exprès (ou poste) Berlin », le nom du bureau télégraphique d'arrivée étant exprimé le dernier.

11. L'adresse des dépê hes à d s'in tion de s navires en mer doit comprendre, outre les indications ordinaires, le nom cu le numéro officiel du bâtiment destinataire et sa nationalité.

VIII - (Art. 12 de la Convention).

1. Les dépêches d'Etat ou de service ne sont pas comptées dans l'ordre alternatif des dépêches privées, transmises par l'appared Morse. 2. La transmission des dépêches échangées

par l'appareil Hughes s'effectue par séries alternatives. La série est l'mitée à cinq dépêches, do quelque nature qu'elles soient, d'Etat, de service ou privées. Ces cinq dépêches sont considérées comme formant une seule transmission, qui ne doit être interrompue que dans le cas d'urgence exceptionnelle. Toute dépêche de cent mots ou au dessus est con idérée comme formant une seule série. Ce mode de transmission peut être appliqué à l'appareil Morce sur les lignes

importantes, dont le travail est continu.

3. Le bureau qui a transmis une série est en droit de continuer, lorsqu'il survient une dépéche d'Etat ou de service à laquelle la priorité de transmission est accordée, à moins que le bureau qui vient de recevoir n'ait déjà commencé de transmettre à son tour.

commence par le signal d'appel. 5. Le bureau appelé doit répondre immédia. tement, en donnant son indicatif, et, s'il est empêché de recevoir, le signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant la durée probable de l'attente. Si la durée probable consul dix minutes, que

4. Toute correspondance entre deux bureaux

tente doit etre motivee 6. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a 6. Lorsque le signal, l'indicatif du bureau qui répond, il transmet dans l'ordre suivant les indications de service, constituant le préambule de la dépêche:

a) Nature de la dépêche, au moyen d'une des lettres S, A, quand c'est une dépêche d'Etat ou de service;

b) Bureau de destination (1);
c) Bureau d'origine précédé de la particule d: (Exemple: Paris de Bruxelles) (2); d) Numéro de la dépêche;

e) Nombre de mots (dans les dépêches chiffrées on indique: 1° le nombre total des mots qui sert de base à la taxe; 2° le nombre des mots écrits en langue ordinaire; 3° s'il y a licu, le nombre des groupes de chissres ou lettres); f) Dépôt de la dépêche (par trois nombres, date, heure et minute, avec l'indication m ou s

(matin ou soir). Dans la transmission des dépêches par l'appareil Hughes, la date est donnée sous la forme d'une fraction, dont le numérateur indique le jour et le dénominateur le mois;

g) Voie à suivre (quand l'expéditeur l'a indiquée par écrit dans sa dépêche); h) Autres indications éventuelles, collationnement, accusé de réception, réponse payée, exprès payé, exprès, poste, bureau restant, poste restante, dépêche sémaphorique, nombre des

7. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les dépêches qu'on lui annonce, quelle qu'en soit la destination. 8. On ne doit, ni refuser, ni retarder une dé-

adresses, à faire suivre, etc.

et la signature de la dépêche.

pêche, si les indications de service ne sont pas régulières. Il faut la recevoir et pais en demander, au besoin, la régularisation au bureau derigine par une dépêche de service, conformément à l'article X ci-après. 9. A la suite du préambule spécifié ci-dessus. on télégraphie successivement l'adresse, le texte

10. Dans les dépêches transmises par l'appareil Morse, le signe de séparation ( ) est placé-entre le préambule et l'adresse, entre l'adresse et le texte, entre le texte et la signature. On termine par le signal de « fin de la transmission. »

11. Dans les dépêches transmises par l'appareil Hughes on emploie un double trait (=) pour séparer le préambule de l'adresse, l'adresse du texte, le texte de la signature, et on termine

chaque dépêche par la croix (+).

12. Si l'employé qui transmet s'aperç it qu'il s'est trompé, il doit s'interrompre par le signal d'erreur, répéter le dornier mot bien transmis, et continuer, à partir de là, la transmission rec

13. Do même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un mot qu'il ne parvient pas à saisir, doit interrompre son correspondant par le même signal, et répéter le dernier mot compris en le faisant suivre d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la transmission à partir de cet mot, en s'efforcant de rendre ses

signaux aussi clairs que possible 14 Hormis les cas déterminés de concert par les diverses Administrations, il est interdit d'employer une abréviation quelconque en transmettant le texte d'une dépêche, ou de modifier ce

(1) Lorsque la dépêche est à destination d'une localité non pourvue d'un bureau télégraphique, le préambule indique, non la résidence du destinataire, mais le bureau télégraphique, par les soins duquel la dépêche doit être remise à destination, ou envoyée à la poste. (2) Indiquer le pays ou la situation géographique du bureau d'origine, quand il y a un autre bureau de même

texte de quelque manière qua ce soit. Toute dépêche doit être transmise telle que l'expéditeur l'a écrite et d'après sa minute, sauf le cas prévu au paragraphe 3 de l'article 37 de la Conven-

tion. 15. Aussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu compare, pour chaque dépêche, le nombre des mots transmis au nombre annoncé, et, s'il y a une dissérence, la signale à son correspondant. Si ce dernier s'est simplement trompé dans l'annonce du nombre des mots, il répond admis; sinon, il répète la première lettre do chaque mot jusqu'au passage omis, qu'il rétablit.

16. Toute dépêche donne lieu à un collationnement partiel non taxé, sauf les dépêches collationnées, qui sont répétées intégralement.

17. Le collationnement se fait à la fin de la transmission de la dépêche.

18. A l'appareil Morse le collationnement est donné par l'employé qui a reçu et immédiatement après la vérification du compte des mots; le collationnement partiel comprend les noms propres, les nombres (à l'exception du millésime) ch les mots deuteux ou peu connus L'employé qui a reçu peut d'ailleurs étendre ce collationnement et répéter la dépêche intégralement, s'il le juge indispensable pour mettre sa responsabilité à couvert. De même, l'employé qui a transmis peut exiger la répétition intégrale de la dépêch**e.** 

19. Dans la répétition des nombres suivis de fractions, ou des fractions dont le numérateur est formé de deux chistres ou plus, en doit répéter, en toutes lettres, le numérateur de la fraction, afin d'éviter toute confusion. Ainsi pour 1 1/16 il faut répéter en français 1 un 16, afin qu'on ne lise pas 11/16; pour 13/4, il faut répéter treize 4, afin qu'on ne lise pas 1 3/4.

20. La répétition ne peut être retardée ni interrompue sous aucun prétexte. Lorsqu'elle est achevée et la dépêche vérifiée, le bureau qui a recu donne à celui qui a transmis le signal de réception terminée, lequel est immédiatement répété par le correspondant.

21. A l'appareil Hughes, le collationnement est donné après chaque dépêche par l'employé qui a transmis. Le collationuement partiel ne comprend que les nombres et les lettres isolées.

22. Après la transmission de la série, le bureau d'arrivée accuse réception du nombre des dépêches reçues, en distinguant les dépêches d'Etat ou de service des dépêches privées. Cet accusé de réception prend la forme suivante: Nos 316, 520 S, 741, 72 A, 1659 RRR

23. L'échange des rectifications s'effectue après la transmissi n de chaque série suivant la formule: « En N° ..... lire, etc. »

24. Les rectifications relatives à des dépêches d'une série précédemment transmise, sont faites par avis de service adressés aux bureaux de destination. Ces avis rappellent le nom et l'adresse des destinataires.

25. Les demandes de renseignements qui se

produient donc les mêmes conditions, font éga-lement l'objet d'un avis a service.

26. Dans les deux systèmes d'appareil, la transmission de la dépôche ou d'appareil, la minée, le bureau qui vient de recevoir transmet à son tour, s'il a une dépêche; sinon, l'autre continue. Si de part et d'autre il n'y a rien à transmettre, les deux bureaux se donnent réciproquement le signal Zéro.

27. S'il arrive que par suite d'interruption, ou par une autre cause quelconque, on ne puisse recevoir la répétition, cette circonstance n'empêche pas la remise de la dépêche au destinataire, sauf à lui communiquer ultérieurement la rectification, le cas échéant.

28. Les dépêches provenant d'un navire en mer sont transmises à destination en signaux du code commercial, lorsque le navire expéditeur l'a demandé.

29. Dans le cas où cette demande n'a pas été faite, les dépêches sont traduites en langage ordinaire par le préposé du poste sémaphorique et transmises à destination.

# IX. — (Art. 13 de la Convention).

1. Entre deux bureaux d'Etats différents communiquant par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appartient à l'Etat dont la capitale a la position la plus occidentale.

2. Cette règle s'applique à la clôture des procès-verbaux et à la division des séances dans les bureaux à service permanent.

# X. — (Art. 14 de la Convention).

1. Les différentes voies, que peuvent suivre les dépêches, sont indiquées par des formules concises, arrêtées de commun accord par les offices intéressés.

2. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre doit écrire lui même, en marge de sa minute, la formule correspondante. Cette formule est transmise dans le préambule.

3. Les avis de service relatifs à une dépêche précédemment transmise sont dirigés, autant que possible, sur les bureaux par où la dépêche primitive a transité. Ces avis doivent reproduire toutes les indications propres à faciliter les recherches des dépêches primitives, telles que la dațe de l'expédition, l'adresse et la signature de ces dépêches.

4. Lorsque les bureaux de passage ont tous les éléments nécessaires pour donner suite aux avis de service, ils premient les mesures propres à en éviter une réexpédition inutilo.

XI. - (Art. 15 de la Convention). 1. Les dépêches qui, en cas d'interruption, sont adressées par la poste à un bureau télégraphique, sont accompagnées d'un bordereau.

2. Le bureau qui a reçu les dépêches en accuse réception sur le bordereau et le renvoie immédiatement au bureau expéditeur. Il renouvelle cet avis au moment du rétablissement des communications télégraphiques par une dépêche de service dans la forme suivante:

Reçu 63 dépêches, conformément au bordereau **d**u 30 ma s.

3. Quand une dépêche est envoyée directement au destinataire dans le cas prévu à l'article 15 de la Convention, elle est accompagnée d'un avis indiquant l'interruption des lignes.

4. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des dépêches déjà transmises par la poste, en informe le bureau sur lequel les dépêches ont été dirigées, par un avis de service rédigé dans la forme suivante:

« Berlin de Goerlitz Nos .... dépêches du bordereau No.... », (ou bien): « Lépêches Nos.... du bordereau No... réexpédiées par amplia-

5. Lorsque par suite d'une affluence exceptionelle, ou de l'interruption d'une partie des lignes, les dépêches en souffrance sont expédiées par poste sur une partie du parcours, le bureau qui fait cette expédition avertit le bureau auquel il l'adresse, par une dépêche de service indiquant le nombre de télégrammes expédiés et l'heure du courrier.

6. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant transmet, par la même voie, l'accusé de réception du nombre de télégrammes recus, ou annonce que le pli n'est pas parvenu. Dans ce dernier cas le bureau expéditeur peut, d'après les circonstances, répéter l'envoi par poste, ou transmettre les dépêches par voie télégraphique, si les correspondances ultérieures ne deivent pas en souffrir.

### XII.—(Art. 16 de la Convention).

Dans le cas où le bâtiment auquel est destinée une dépêche sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de 28 jours, le sémaphore en donne avis à l'expéditeur le 29<sup>me</sup> jour au matin. L'expéditeur a la faculté, en acquittant le prix d'une dépêche terrestre spéciale, de demander que le sémaphore continue à présenter sa dépêche pendant une nouvelle période de trente jours, et ainsi de suite; à défaut de cette demande la dépêche sera mise au rebut le trentième jour.

XIII. - (Art. 17 de la Convention).

1. Lorsqu'un expéditeur retire ou arrête sa dépêche avant que la transmission en ait été commencée, la taxe lui est remboursée, sous déduction d'un droit fixe d'un demi-franc au profit de l'office d'origine.

2. Si la transmission est commencée, la taxe encaissée reste acquise aux offices intéressés à raison du parcours effectué. Le surplus est rem-

boursé à l'expéditeur. 3. Si la dépêche a été transmise, l'expéditeur ne peut en demander l'annullation que par une dépêche adressée au chef du bureau d'arrivée, et dont il acquitte la taxe; il paie également la réponse s'il désire être renseigné par voie télégraphique sur la suite donnée à sa demande.

4. Le bureau de départ donne aux dépêches de cette nature la forme indiquée ci-après (Art.

### XIV. - (Art. 18 de la Convention).

1. Une dépêche portée à domicile peut être remise, soit au destinataire, soit aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait désigné par écrit un délégué spécial, ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'eût lieu qu'entre les mains du destinataire seul.

2. Cette dervière demande doit être mentionnée dans l'adresse de la dépêche et reproduite sur l'enveloppe par le bureau d'arrivée, qui donne au porteur les instructions néces

saires pour s'y conformer. 3. Lorsqu'une dépêche ne peut pas être remise au destinataire, le bureau d'arrivée envoie au bureau d'origine un avis de service dans la forme suivante:

N.....de......(date), adresse à (adresse textuellement conforme à pas encore arrivé, oú déjà parti, etc.

4. Le bureau de départ vérifie l'exactitude de l'adresse. Si elle a été mal transmise, il la recti-

5. Sinon, il communique l'avis à l'expéditeur, qui ne peut compléter, rectifier ou confirmer

l'adresse que par une dépêche payée. 6. Si, par suite d'adresse inexacte ou insuffil'absence ou de refus du destinataire, des frais d'exprès n'ont pas été acquittés à l'arrivée, le montant de ces frais est indiqué dans l'avis susmentionné, afin que l'expéditeur puisse être

requis de les rembourser. 7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée, ou si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir la dépêche pour le destinataire, avis est laissé au domicile indiqué, et la dépêche est rapportée au bureau, pour être dé-

livrée au destinataire sur sa reclamation. 8. Lorque la dépêche est adressée bureau restant, elle n'est délivrée qu'au destinataire ou à son délégué.

9. Das les cas prévus par les §§ 7 et 8 du présent article, toute dépêche qui n'a pas été réclamée au bout de six somaines, est anéantie. XV. — (Art. 19 de la Convention).

1. Le bureau télégraphique d'arrivée est en

droit d'amployer la poste: a) À défaut d'indication, dans la dépêche, du moven de transport à employer;

b) Lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et notifié par l'Etat d'arrivée, conformé ment à l'article 19 de la Convention; c) Lorsqu'il s'agit d'un transport à payer par

un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des frais de même nature;

2. Dans tous les cas, l'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau d'arrivée, lorsqu'il n'use pas d'un moyen plus rapide.

3. L'orsqu'une dépêche à réexpédier par lettre chargée ne peut être soumise immédiate ment à la formalité du chargement, tout en pouvant profiter d'un départ postal, elle est mise d'abord à la poste par lettre ordinaire; une ampliation est adressée par let re chargée aussitôt qu'il est possible.

4. Les dépêches adressées aux passagers d'un navire, qui fait escale dans un port, leur sont remises, autant que possible, avant le débarque-

# XVI. - (Art. 20 de la Convention).

La transmission des dépêches d'Etat se fait de droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur elles.

XVII. - (Art. 23 de la Convention).

Les Administrations télégraphiques ne sont tenues de donner communication ou copie des pièces désignées à l'article 23 de la Convention, que si les expéditeurs ou les destinataires fournissent la date exacte des dépêches auxquelles se rapportent leurs demandes.

XVIII. - (Art. 24 de la Convention). 1. Dans le cas de dépêche demandant une réponse payée, l'expéditeur doit inscrire, entre l'adresse et le texte, l'indication : réponse payée.

2. La taxe est perçue pour une réponse simple

par la même voie. 3. L'expéditeur peut d'ailleurs compléter la mention en mettant : réponse payée (.... fr.... cs.), et acquitter la somme correspondante, dans les limites autorisées par l'article 24 de la Con-

vention. 4. L'indication de la somme déposée est toujours obligatoire, quel que soit le nombre de mots de la réponse, lorsque celle-ci doit être transmise à un autre bureau que celui d'où la dépêche primitive est partie. La mention à insérer après le texte est formulée comme il suit :

Réponse payée jusqu'à (localité indiquée) ... F. . . C. . .

5. L'expéditeur fixe la somme à son gré, dans les limites autorisées par l'article 24 de la Convention. S'il désire être renseigné sur la taxe réelle, depuis le bureau de destination de sa dépêche jusq'au bureau indiqué, pour y faire arriver la réponse, le bureau d'origine lui fait connaître cette taxe, soit exactement, s'il la connait, soit approximativement, en réservant le règlement ultérieur de la somme déposée.

6. Lorsque la dépêche ne peut être remise, dès l'arrivée, dans les circonstances prévues par l'art. XIV, § 3, l'avis de service est transmis dans la forme prescrite par ce paragraphe. 7. En cas de refus du destinataire, la réponse

d'office est émise sur-le-champ, dans la forme suivante:

Réponse à  $N^{\circ}$ ..... de..... Le destinataire a refusé.

8. Si la dépêche avec réponse payés n'a pu être remise au bout de six semaines, la réponse d'office est émise dans la même forme, sauf les mots suivants :

Le destinataire n'a pas retiré la dépêche.

XIX. - (Art. 26 de la Convention). 1. L'accusé de réception est donné dans la forme suivante:

Paris de Berne. —  $N^{\circ}$ ... $D_{\star}t\acute{e}$ ... $D\acute{e}$ pêche No . . . . Adressée à . . . . Rue . . . . Remise  $le \ldots \dot{a} \ldots h \ldots m \ldots m$ . uo s. (ou motif de non remise).

2. Les accusés de réception recoivent un numéro d'ordre au bureau qui les envoie et sont d'ailleurs traités, pour leur transmission, comme de nouvelles dépêches; ils jouissent de la priorité accordée aux avis de service sur les dépêches privées.

3. Si l'accusé de réception doit être transmis à une destination autre que le bureau d'origine de la dépêche, le nom de cette destination figure, après les mots accusé de réception, dans le texte et dans le préambule. Le bureau d'origine percoit la taxe de 20 mots pour le parcours indiqué. Si cette taxe ne lui est pas connuc, il s'informe et règle ultérieurement la perception, en faisant déposer des arrhes, s'il y a lieu.

Dans le cas prévu par l'article XIV, §§ 3 et 5, l'accusé de réception tient lieu de l'avis de ser-

Dans le cas prévu par le § 4 du même article, le premier avis est considéré comme service et l'accusé de réception est transmis après remise de la dépêche au destinataire.

XX — (Art. 28 de la Convention).

1. Le texte primitif de la dépêche à faire suivre doit être intégralement transmis aux bureaux de destination successifs, et reproduit sur la copie adressée au destinataire: mais, dans le préambule, cheque baneau ne reproduit, après mois faire suivre, que les adresses auxquelles le télégramme peut encore être expédié.

2. Les demandes de réexpédition prévues au paragraphe 4 de l'article 28 de la Convention peuvent être faites par la poste.

3. Chaque Administration se réserve la faculté de faire suivre, quand il y aura lieu, d'après les indications données au domicile du destinataire, les dépêches pour lesquelles aucune indication spéciale n'aurait d'ailleurs été fournie.

4. La taxe internationale des dépêches à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des mots. 5. A partir du premier bureau indiqué dans

l'adresse, les taxes à percevoir sur le destinataire, pour les parcours ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être indiquées d'office dans le préambule.

XXI — (Art. 29 de la Convention).

1. En transmettant une dépêche adressée à deux ou plusieurs destinataires, il faut, dans le préambule, iudiquer le nombre des adresses. 2. L'indication prévue au paragraphe 5 de l'article 29 de la Convention doit entrer dans le corps de l'adresse, et par conséquent dans le nombre des mots taxés.

3. Elle est reproduite dans les indications éventuelles.

XXII - (Art. 35 de la Convention). 1. L'expéditeur doit écrire sur la minute, immédiatement après l'adresse, les indications éventuelles relatives à la remise à domicile, à l'accusé de réception, aux dépêches collationnées, ou à faire suivre, etc.

2. Si ces indications sont conques dans une langue inconnue du bureau d'origine, l'expéditeur est tenu d'en joindre la traduction dans une langue connue de ce bureau.

3. La traduction n'est pas comprise dans les mots taxés. 4. Quand les mots exprès payé sont transmis

sans autres indications, il est entendu que l'accusé de réception a été aussi payé et que le bureau d'arrivée doit agir en conséquence. 5. Les mots, nombres ou signes ajoutés par

le bureau dans l'intérêt du service ne sont pas

tation des règles à suivre pour compter les mots

### XXIII. - (Art. 36 de la Convention). Les exemples suivants déterminent l'interpré-

des dépêches télégraphiques en langage clair: Irresponsabilité (7 syllabes) . . 1 mot Inconstitutionnalité (9 syllabes). 2 mots A-t il . . . . . . . . . . . . 3 mots Aujourdhui (écrit sans apostrophe) 1 mot C'est-à dire. . . . . . . . 4 mots J'ai . . . . . . . . . . 2 mots
Aix la-Chapelle . . . . . 3 mots
Aixlachapelle . . . . . . 1 mot Aachen . . . . . . . . 1 mot Newyork . . . . . . . 1 mot New York . . . . . . . 2 mots New South Wales . . . . . 3 mots Newsouthwales . . . . . . 1 mot Van de Brande . . . . . . 3 mots Vandebrande . . . . . 1 mot
Du Bois . . . . . . . 2 mots
Dubois . . . . . . . . . . . . 1 mot De Lygne . . . . . . . 2 mots Delygne . . . . . . . . 1 mot  $44 \frac{1}{2}$  (5 chiffres et signes) . . 1 mot 10 frances 50 centimes \ . . . 4 mots 10fr. 50 . . . . . . . . . 3 mots fr. 10,50. . . . . . . . . 2 mots

11h 30 . . . . . . . . . . . . 3 mots 11,30. . . . . . . . . . . 1 mot Le 17me . . . . . . . . . 2 mots Le 1529me . . . . . . . . . . . 3 mots 44 /2 (pour 44 shillings 2 pence<sup>1</sup>) 3 mots 2 % pour 22 sammes 2 pous 3 mots 2 p. % 3 mots Deux-cent-trente-quatre . . . 4 mots Zweihundertvie: unddreizig . . 1 mot Duccentotrentaquattro....1 mot Two hundred and thirty four. 5 mots Tweehonderd vierendertig. . . 2 mots E. M. . . . . . . . . . . . . 1 mot 2 mots Emvt. . . . . . . . . . 1 mot tmrizk . . . . . . . . . . . . L'affaire est urgente; partir sans retard (7 mots et deux soulignés2) 9 mots XXIV. — (Art. 38 de la Convention).

1. Le nom du bureau de départ, la date, l'heure et la minute du dépôt sont transmis d'office et inscrits sur la copie remise au destina-

2. L'expéditeur peut insérer ces indications, en tout ou en partie, dans le texte de sa dépêche. Elles entrent alors dans le compte des mots. 3. Tous les chiffres faisant partie du préambule doivent être répétés d'office.

# XXV. - (Art. 39 de la Convention).

1. Les dépêches prévues à l'article 39 de la Convention ont la forme suivante: Paris de Berlin — Service taxé. Elles prennent rang parmi les dépêches de service et portent l'indication A et un numéro d'ordre.

2. L'expéditeur ou le destinataire peut demander dans le délai de 24 heures, qui suit le départ ou respectivement, l'arrivée de la dépêche, la rectification des passages qui lui paraissent douteux. Il acquitte alors:

a) S'il s'agit de l'expéditeur: 1° Le prix d'une dépêche calculée suivant la longueur du passage à répéter; 2° le prix d'une dépêche simple pour

la résponse: b) S'il s'agit du destinataire: 1° Le prix d'une dépêche simple pour la demande; 2° Le prix d'une dépêche calculée suivant la longueur du

passage à répéter. 3. Ces taxes sont remboursées si la répétition montre que le service télégraphique avait dénaturé le sens de la dépêche. Dans ce cas, le bureau opère le remboursement et sans aucun délai. Aucun remboursement d'office n'est dû pour la dépêche rectifiée.

4. Les sommes encaissées pour dépêches de service taxées et les résponses y relatives rostent entièrement acquises à l'Administration qui les a perçues et ne figurent point dans les comptes internationaux.

5. Le bureau télégraphique qui reçoit une dépêche par laquelle en lui demande l'annullation d'une dépôche reque précédemment, fait connaître au bureau d'origine, par la poste, la snite qui a été donnée à la demande, à moins que l'expéditeur n'ait acquitté le prix d'une réponse télégraphique.

XXVI. - (Art. 48 de la Convention).

1. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la perte est supportée par l'office d'arrivée, à moins de conventions spéciales conclues conformément à l'article 62 de la Con-

2. Les Administrations télégraphiques prennent toutefois, autant que possible, les mesures nécessaires pour que les taxes à percevoir à l'arrivée, et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire, soient recouvrées sur l'expéditeur. Quand ce recouvrement a lieu, l'office qui le fait en tient compte à l'office intéressé.

# XXVII. — (Art. 50 de la Convention).

1. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour diminuer, autant que possible, le nombre des dépêches de service jouissant du privilége de la gratuité.

2. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste.

XXVIII. - (Art. 51 de la Convention).

1. Toute réclamation en remboursement de taxe doit être présentée à l'office d'origine et être accompagnée des pières probantes, savoir: une déclaration écrite du bureau de destination ou du destinataire, si la dépêche n'est point parvenue, et la copie qui lui a été remise, s'il s'aget d'erce er ou de retard.

2. L'expéditeur qui no réside pas dans le pays où il a déposé sa dépêche, peut favre présenter sa réclamation à l'office d'origine par l'intermédiaire d'un autre office. Dans ce cas, s'il est reconnu que la réclamation est fondée, l'office qui l'a reçue est chargé d'effectuer le remboursement.

3. Pour toute dépêche non remise à destination, le remboursement est supporté par les offices sur les lignes desquels ont été commises les irrégularités qui out empêché la dépêche de parvenir au destinataire. 4. En cas de retard, le droit au rembourse-

ment est absolu lorsque la dépêche n'est point arrivée à destination plus tôt qu'elle n'y serait parvenue par la poste.

5. Le remboursement intégral de la taxe est effectué aux frais des offices par le fait desquels le retard s'est produit, et dans la proportion des retards imputables à chaque office.

6. En cas d'altération d'une dépêche collationnée, l'office d'origine détermine les erreurs qui ont empêché la dépêche de remplir son objet, et la part contributive des diverses Administrations est réglée d'après le nombre des fautes ainsi déterminées, un mot omis comptant pour une erreur.

7. La part contributive pour l'altération d'un mot dénaturé successivement sur les lignes de plusieurs Administrations, est supportée par la première de ces Administrations. 8. Les erreurs ou omissions sont imputables

au bureau qui a transmis, sauf dans les cas suivants: a) Lorsque, des mots, nombres ou caractères

ayant été ômis, le bureau qui a reçu n'a pas vérifié le compte des mots; b) Lorsque à l'appareit Morse le bureau qui a reçu n'a pas tenu compte de la reclification

faite à son collationnement par son corres-

pondant; c) Lorsque à l'appareil Hughes, le bureau qui a reçu n'a pas rectifié la première transmission d'après le collationnement qui a suivi;

(1) La barre oblique qui remplace le mot shilling est interprétée et transmise comme S.

(2) Le signal souligné est transmis avant et après cha-

que mot ou passage souligné.

d) Lorsque, au même appareil, il y a eu un défaut de synchronisme non rectifié; e) Lorsque le collationnement payé a été

omis ou incomplet. 9. Dans les cas a), b) et c) l'erreur est imputable au bureau qui a reçu. Dans les cas d) et e)

les deux bureaux sont responsables. 10. Lorsque par suite de l'absence ou de l'insuffisance des documents le bureau responsable d'une erreur ou omission ne peut être désigné, le remboursement est mis à la charge de l'Administration où la preuve fait défaut. 11. Les réclamations communiquées d'office

à office sont transmises avec un dossier complet, c'est-à dire qu'elles contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes les pièces ou lettres qui les concernent.

12. Lorsqu'une réclamation a été recounue fondée par les Administrations intéressées, le remboursement est effectué par l'office d'ori-

13. Les réclamations ne sont point transmises d'office à office lorsque le fait signalé ne donne pas droit au remboursement.

XXIX — (Art. 51 de la Convention).

1. La taxe d'une dépêche arrêtée en vertu des articles 20 et 21 de la Convention est remboursée à l'expéditeur et le remboursement est à la charge de l'Administration qui a arrêté la dé-

pêche. 2. Toutefois, lorsque cette Administration a notifié, conformément à l'article 21, la suspension de certaines correspondances détérminées, le remboursement des taxes des dépêches de cette catégorie, qui seraient arrêtées ultérieurement, doit être supporté par l'office d'origine, à partir de la date à laquelle la notification lui est parvenue.

XXX - (Art. 54 de la Convention).

1. La taxe qui sert de base à la répartition entre Etats et, le cas échéant, à la détermination des moyennes mentionnées à l'article 54 de la Convention, est celle qui résulte de l'application régulière des tarifs, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire.

2. Toutesois, le nombre des mots annoncé par le bureau d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas où il aurait été rectifié d'un commun accord avec le bureau correspon-

dant. 3. Pour déterminer les taxes moyennes, on dresse un compte mensuel comprenant, par dépêche traitée individuellement, toutes les taxes accessoires de quelque nature qu'elles soient. Dans ce compte, les taxes perçues d'avance pour réponse payée, ou accusé de réception, sont portées intégralement par l'office qui a perçu au compte de l'office destinataire. La part totale, calculée pour chaque Etat pendant le mois entier, est divisée par le nombre des dépêches; le quotient constitue la taxe moyenne applicable à chaque dépêche dans les comptes ultérieurs jusqu'à révision. Cette révision est faite chaque année et peut avoir lieu au bout de trois mois sur la demande de l'un des Etats intéressés.

XXXI - (Art. 57 de la Convention).

1. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'expiration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rapportent.

2. La révision de ces comptes a lieu dans un délai maximum de six mois à dater de leur envoi. L'office qui n'a reçu, dans cette intervalle, aucune observation rectificative considère le compte comme admis de plein droit. Cette disposition est aussi applicable aux observations faites par un office sur les comptes rédigés par un autre.

3. Les comptes mensuels sont admis sans révision, quand la différence des sommes finales établies par les deux Administrations intéressés ne dépasse pas 1 % du débet de l'Administration qui l'a établi. Dans le cas d'une révision commencée, elle doit être arrêtée lorsque, par suite d'un échange d'observations entre les offices intéressés, la différence qui a donné lieu à la révision se trouve renfermée dans les limites

4. Il n'est pas admis de réclamation, dans les comptes, au sujet des dépêches ordinaires avant plus de six mois de date et des dépeches enregistrées ayant plus de dix huit mois de date.

XXXII. -- (Art. 60 de la Convention).

1. Les frais communs du bureau international des Admin strations télégraphiques ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 50.000 francs, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Conférence internationale. Cette somme pourra être augmentée ultérieurement du consentement de toutes les Parties contractantes. 2. L'Administration désignée, en vertu de

penses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui est communiqué à toutes les autres Administrations intéressées. 3. Pour la répartition des frais, les Etats contractants ou adhérents sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion

l'article 60 de la Convention, pour la direction

du burcau international, en surveille les dé-

d'un certain nombre d'unités, savoir: 1ère classe 25 unités. 2e » 20 » 3e » 15 » 4e » 10 » 5e '» 5 »

6e » 3 4. Cos coefficients sont multipliés par le nombre d'Etats de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

XXXIII. - (Art. 60 de la Convention).

1. Les offices des Etats contractants se transmettent réciproquement tous le documents relatifs à leur administration intérieure et se communiquent tout perfectionnement qu'ils viendraient à y introduire.

2. En règle générale, le bureau international sert d'intermédiaire à ces notifications; toutefois les avis à transmettre d'urgence, et spécialement la notification des interruptions des lignes, sont directement portés par la voie télégraphique à la connaissance de toutes les Admistrations intéressées.

3. Lesdites Administrations envoient par la poste, par lettre affranchie, au bureau international la notification de toutes les mesures relatives à la composition et aux changements @ tarifs, tant intérieurs qu'internationaux, à l'ou verture de lignes nouvelles et à la soppression de lignes existantes, en tant que ces lignes inté-ressent le service international; enfie aux ouvertures, suppressions et modifications de service

4. Les documents imprimés ou autographiés par les Administrations, au sujet des mesures mentionnées au paragraphe précédent, sont expédiés au bureau international, soit à la date de leur distribution, soit, au plus tard, le pre-mier jour du mois qui suit cette date.

5. Elles lui font parvenir au commencement de chaque année, et aussi complétement qu'il leur est possible, des tableaux statistiques du ent des correspondances, de la situation des lignes, du nombre des bureaux et des appareils, etc. Ces tableaux sont dressés d'après indications du bureau international, qui distribue, à cet effet, les formules toutes prépa-

6. Elles adressent également à ce bureau eux exemplaires des publications diverses qu'elles font paraître.

7. Le bureau international reçoit en outre communication de tous le renseignements rela-tifs aux expériences auxquelles chaque Administration a pu procéder sur les différentes par-ties du service.

XXXIV. -- (Art. 60 de la Convention).

1. Indépendamment des communications spéciales que le bureau international est tenu de faire à toutes les Administrations, il utilise les documents de statistique et autres qui sont mis à sa disposition pour la rédaction du journal dont il est fait mention à l'article 60.

2. Il dresse, publie et révise périodiquement la carte officialle des relations télégraphiques. 3. Il doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des Administrations des Etats contractants, pour leur fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie internationale, les renseignements spéciaux de tous genres dont elles pourraient avoir besoin.

4. Dans les questions à résoudre par l'assenti-

ment des Administrations contractantes, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maximum de quatro mois, sont considérées comme consentantes.

5. Les documents imprimés par le bureau international sont distribués aux Administrations des Etats contractants dans la proportion du nombre d'unités contributives, d'après les articles XXXII et XXXV. Les documents supplémentaires que réclameraient ces Administrations sont payés à part d'après leur prix de revient. Il en est de même des documents demandés par

les exploitations privées.

6. Les demandes de cette nature doivent être formulées une fois pour toutes jusqu'à nouvel avis, et de manière à donner au bureau international le temps de régler le tirage en consé-

7. Le bureau international prépare les travaux des Conférences télégraphiques. Il pour-voit aux copies et impressions nécessaires à la rédaction et à la distribution des amendements, procès-verbaux et autres renseignements.

8. Le directeur de ce bureau assiste aux séances de la Conférence et prend part aux discussions sans voix délibérative

9. Il fait sur sa gestion un rapport annuel, qui est communiqué à toutes les Administrations es Etats contractants.

10. La gestion dudit bureau est également

soumise à l'examen et à l'appréciation des Con-férences prévues par l'article 61 de la Con-

XXXV. -- (Art. 60 de la Convention). 1. L'Administration supérieure de la Confédération Suisse est désignée pour organiser le bureau international dans les conditions déter-

sa par l'article 60 de la Convention. 2. Les Etats contractants sont, pour la con-tribution aux frais, répartis ainsi qu'il suit, dans les six classes dont il est fait mention à l'article XXXII:

1º Classe: Allemagne, Autriche Hongrie, France, Grande Bretagne . Indes Britanniques, Italie, Russie, Turquie;

2º Classe: Espagne; 3º Classe: Belgique, Pays-Bas, Indes Néerlan-

daises, Roumanie, Suède;
4º Classe: Danemark, Norvége, Suisse;

5° Classe: Grèce, Portugal, Serbie: Classe: Luxembourg, Perse.

XXXVI. -- (Art. 65 de la Convention).

Dans le cas d'application de l'article 65. l'Administration contractante en relation directe a-vec l'office non-adhérent est chargée de régler les comptes entre cet office et les autres offic contractants auxquels elle a servi d'intermé-

diaire pour la transmission.

Le présent Règlement, destiné à compléter les dispositions de la Convention de Paris réviséeà Rome, entrera en vigueur le ler juillet 1872. Fait à Rome le 14 janvier 1872.

7. Heydam — Gumbart — De Klein — Brunner — Ary — J. Vinchent — Faber — Marquia De Montemar — Arauje — Allhaud — Alan e Chambre — D. Rebinson — J. U. Vaglia — C. Nielsen — Staring tim De Rego — Le General Prin-ce J. Ghika — C. De Lüders — Ra-doycovitch — Brändström — L. Curched — H. Iszet — Yanco Ma-

(L. S.)

### MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Si rende noto che nella Scuola professionale di Biella sono vacanti pel prossimo anno scola-stico 1872-73 due cattedre, quella di meccanica

Il professore di meccanica insegnerà mecca generale e applicata, cinematica, tecnologia fisico-meccanica e disegno di macchine.

Il professore di chimica insegnerà gli ele-menti di fisica, la chimica generale ed applicata, e l'arte tintoria; dirigerà inoltre un laboratorio di esercitazioni pratiche. Il corso annua'e dura circa dieci m ai: oltre

le lezioni diurno i professori daranno lezioni se-rali nell'inverno: la media settimanale del tempo assegnato ad osse è di 18 ore.

Lo stipendio annuo pel professore effettivo di meccanica è di I. 2000.

Lo stipendio annuo pel professore effectivo di chimica è di L. 2400.

Pei professori reggenti lo atipendio viene di-

La nomina a professore effettivo o reggento dipende dai titoli di cui siano forniti i candidati; questi devono in ogni caso aver compiuto gli studi universitari, e già atteso all'insegna-

Coloro che volessero aspirare ad alcuns delle preaccennate cattedre sono invitati a rivolgere non più tardi del 10 giugno 1872, le loro do mande coi relativi documenti alla *Presidenza* della Scuola professionale di Biella.

Per il Ministro: L. Lozzarri.

# PARTE NON UFFICIALE

### DIARIO ...

Alcune visite molto importanti, e di cui tutti i giornali di Londra resero conto, segnalarono il termino del soggiorno del re dei Belgi in Inghilterra. Nel dì 15 di maggio S. M., accompagnata dal barone Beaulieu, andò a visitare le case operaie, che furcno costruite coll'ainto dei doni e del magnifico legato del filantropo americano Peabody.

Ciascuna di queste case (Peabody Poor Houses) è costruita secondo tutti i perfezionamenti introdotti recentemente nelle condizioni igieniche di tali stabilimenti. Il re visitò eziandio un altro stabilimento di case operaie, quello della Società formata sotto il nome di Improved Industrial dwelling Company, per la costruzione di case operaie. Questa Società dà il cinque per cento ai suoi azionisti, e il rimanente è impiegato a migliorare le condizioni degli abitanti. S. M. visitò inoltre le scuole, soprattutto la Christchurch School, e la Middle School, che contengono parecchie centinaia d'allievi.

Il feldmarescia lo Moltke è stato nominato ispettore generale di tutti i battaglioni addetti alle strade ferrate.

La Patrie indica le città che vennero desi gnate come centri di formazione di sei nuovi reggimenti d'artiglieria. Il primo di tali reggimenti avrà il numero 25° e l'ultimo il 30°. Un reggimento speciale assumerà il nome di reggimento d'artiglieria-pontonieri. Esso verrà organizzato a Bourges. Queste nuove creazioni porteranno a 330 il numero delle batterie di campagna dell'esercito francese. L'artiglieria di riserva formerà oggetto di una organizzazione differente della quale l'autorità militare si occuperà in brevissimo termine. Il materiale si comporrà di un modello uniforme che venne lungamente studiato e che al dire del giornale parigino venna sperimentato e diede risultati eccel-

Nella Svizzera i revisionisti sono lungi dal darsi vinti. Il Bund non dubita di una sollecita rivincita. Il Journal de Genève scrive: « Coloro che credono poter la Svizzera venire condannata ad una immobilità eterna, prendono uno strano abbaglio sullo spirito del nostro popolo e sull'elasticità delle nostre istituzioni. L'avvenire, e speriamo un avvenire pressimo, lo proverà. »

Una cosa da rimarcare si è che anche i gior nali liberali che avversarono la revisione, co minciano a dire doversi far qualche cosa. La Gazette de Lausanne fra gli altri scrive:

« Se la revisione della Costituzione non fo stata proposta, noi avremmo pointo vivere degli anni interi senza innovazione alcuna. La gran scossa che abbiamo passato non lo permette più. Essa rivelò nella Costituzione federale degli errori, delle lacune, a cui è d'uopo portare rimedio. In una parte considerevole della popolazione svizzera si resero manifesti dei voti e dei bisogni di cui si deve tener conto, sotto pena di veder il paese entrare in un periodo di agitazione febbrilo, che potrebbe approdare a delle crisi infinitamente pericolose al giorno d'oggi. Noi medosimi abbiamo riconosciuto che vi cra nel progetto di Costituzione delle cose buone, che noi avremmo accettato con tutto il cuore; ci siamo mostrati disposti a fare su altri punti delle concessioni, purchè le basi delle nostro istituzioni federative non venissero alterate, e ci faremo un onore di prendere oggi l'iniziativa di una nuova revisione del patto federale, che invece di sacrificare i cantoni alla Confederazione, fortifichi gli uni e l'altra, e stabilisca fra essi una cooperazione cordiale, che dia base sicura ad ogni progresso vero, serio o solido, »

Le notizie di Spagna abbondano e sono sem pre favorevoli al governo del re Amedeo. Il combattimento di Elgueta che la stampa reaziona ria aveva magnificato come un trionfo dei carlisti, non fu in effetto che un episodio di nessuna importanza, seppure non fu importante per questo che i carlisti, sebbene per una sorpresa si trovassero in numero di gran lunga superiore a quello dei loro avversari, non seppero ottenere contro di essi alcun risultato e si dispersero poi al primo sopraggiungere di nuove truppe.

I telegrammi che qui si riferiscono contengono le più recenti notizie giunte intorno alle cose di Spagna ai fogli francesi:

Madrid, 18 (arrivato a Parigi il mattino del 20). Le notiz e de Tolosa recano che la Giunta fo-

rale della provincia di Guipuzcea, riunita in Consiglio generale, ha deciso di obbligare i ribelli a pagare alla provincia i danni di guerra, di aumentare il numero dei micheletti e privar delle loro cure i preti ribelli, e di chiedere al Governo il loro rimpiazzo onde sopprimere i conventi contrari ai fueros.

Bajona, 20 (sera). Le notizie della Biscaglia presentano questa provincia come pacificata.

La banda Aguirre è stata battuta a Rechavaleta (Guipurcoa). Questa disfatta ha prodotto la tottomissione del maggior numero degli insorti baschi. La Giunta forale di Biscaglia ha egualmente lasciata la provincia. I membri si sono dispersi, rifugiandosi qualcuno in Francia. Questa dispersione della Giunfa forale è considerata come fatto di grande importanza; essa erasi pronunziata per l'insurrezione ed i privilegi di cui gode questa ist tuzione nelle provincie basche, che ne fanno il vero governo del paese, ponevano in potere degli insorti una organizzazione che ora mancherà loro.

Lisbona, 18. - Una banda di carlisti a cavallo è entrata dalla Spagna in Portogallo pel monte Alomese. È avvenuta una zuffa fra gli insorti e le truppe portoghesi, in seguito alla quale sono stati arrestati 4 carlisti, fra cui uno gravemente ferito.

Versailles, 21. — I dispacci della frontiera spagnuola parlano di un migliaio di carlisti che avrebbero tentato di rifugiarai in Francia. Si dice che furono abbandonati dai loro capi e cha sono in trattative per sottomettersi.

5000 carlisti avrebbero depositate le armi a Ochandiena e Arachava'eta. Il cabecilla Aguirre sarebbe rimasto ucciso. Valdespeira ebbe un cavallo ucciso sotto di sò.

Il governo spagnuolo annunzia l'intenzione di usare con moderazione della sua vittoria. Cereta infliggerà forti multe ai carlisti.

Il generale Pacheco fu internato a Nancy. Il solito corrispondente delo Temps tanpunzia che le operazioni del duca della Torre nella Biscaglia sono cominciate ed hanno già potuto dare risultati soddisfacențissimi e che lo stesso giorno dello scontro di Elgueta la divisione Letona ruppe ed inseguì gli insorti che lasciarono sul terreno una ventina di morti compreso il cabecilla Ayurtuy.

La Gazzetta di Pekino dell'11 marzo pubblica tre decreti dell'imperatrice vedova: il primo di questi contiene la nomina dell'imperatrice eletta pel matrimonio col giovine imperatore; il secondo la nomina di altre 3 dame a far parte dell'harem; e il terzo ordina al capo degli astronomi di scegliere un giorno fortunato per la celebrazione delle nozze imperiali.

Il nome della sposa che il fato e l'imperatrice hanno scelto al supremo onore è Alutè, mongola, nipote di Saishanga, già ministro, contrario assai agli stranieri.

Il matrimonio dell'imperatore, osserva in proposito una corrispondenza del Times da Shanghai 21 marzo, tras seco l'assunzione delle redini del potere per parte dell'imperatore, e si avrà subito una questione sinora indecisa, che dovrà sciogliersi, quella cioè dell'ammissione degli ambasciatori atranieri all'adionza: questa questione non potrà essere differita più in là della primavera del 1873.

Dipenderà in gran parte da questa lo stato lelle relazioni della Cina col resto del mondo. Isolata per secoli, non conoscendo che deboli vicini su cui ha immensa superiorità, la Cina riguarda se stessa siccome il centro del'a civiltà e del potere, il regno centrale; e l'imperatore naturalmente è tanto al di sopra dei sovrani esterni, quinto la Cina è superiore a quelle contrade. Non si ha che un imperatore: gli altri sovrani del mondo son suoi vassalli: perciò gli ambasciatori degli altri sovrani non sono che ortatori di tributi, e non possono acvi alia sua presenza se non come a quella di un Dio, in ginocchio, e battendo colla fronte la terra.

Quindi è che i consiglieri del giovine imperatore hanno sinora ricusato di trattare interno alla domanda così strana pei Cinesi, di ammettere gli ambasciatori esteri all'udienza siccome rappresentanti di sovrani eguali all'imperatore. Tutto il regno di Confucio si sarebbe allarmato all'innovazione, e la testa dell'innovatore sa rebbe stata in pericolo; mentre la minorità dell'imperatore, l'unico che poss : sciogliere il nodo senza pericolo della testa, non avrebbe potuto far supporre un volere suo proprio. Ma S. M. ha ora 17 anni (secondo il cycolo dei Cinesi, i quali contano un anto appena nasco un fanciullo); e passan lo alle nozze, a lui si devolve la soluziono del problema. La nomina dell'imperatrice non f. presagire troppo favorevolmente.

## Senato del Regno.

Gli Uffizi del Senato, riunitisi ieri, hanno preso ad esame i quattro seguenti progetti di legge e nomina o a commissari pei melesimi:

1º Costituzione di Consorzi per la irrigazione. i senatori Vacca, Gaddı, Mischi, Miraglia e Be

2ª Bonificamento della Valletta del Fiume Piccolo presso Brindisi, i senatori Moscuzza, Cutinelli, Cusa, Miraglia e Monaco La Valletta;

3º Cossione ai municipi di Milano, Torino Parma, dei teatri demaniali situati in quello città, i senatori Panattoni, Gadda, Chiavarina, Durando e Lauzi;

4º Disposizioni concernenti il pagamento degli arretrati dovuti per la tassa stabilita dall'editto Pontificio 7 ottobre 1854 e abrogazione dell'articolo 7 della legge 16 giugno 1871, num. 260, allegato B, i senatori Vitelleschi, Manzoni T., Ponzi, Miraglia e Sanseverino.

Camera dei Deputati.

Nella tornata differi venne letta una proposizione di leggo, presentata dal deputato Arrigossi e da altri, a ammessa dal Comitato, per autorizzare il passaggio di tre comuni dalla provincia di Padova a quella di Vicenza: e quin li si proseguì la discussione dei capitoli del bilancio definitivo del Ministero dell'Interno per l'anno corrente. Di alcuni di essi trattarono i deputati Giacomo Del Giudice, Vollaro, Min gh-tti, Codronchi, Mellans, Farini, Alippi, Concelli, De Portis, Antonio Billia, Carini, Gioachino Rasponi, Florena, Bertea, Lazzaro, Pissavini, il relatore Lacava e il Ministro dell'Interco. Furono approvati altri ventitrò capitoli.

Gunte nominate dal Presidente del Comitato privato nelle sedute del 21 e 23 m 199io 1872\_ Progetto di legge num. 115. - Autorizzazione di spesa straordinaria per la sistemazione del canale navigabile Bussè in provincia di Verona. Commissari: Arrigossi, Bucchia, Cadolini, Carmi, Michelini, Monti Coriolano, Rigbi.

Progetto di legge num. 101. — Approvazione di una Conv. nzione per l'Istituto di studi supcriori in Firenze.

Commissari: Mariotti, Massari, Morpurgo, Nelli, Toscanelli, Torrigiani, Ugdulena.

# Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Berlino, 22. Il Reichstag approvò la proposta di Bamberger, nella quale esprime la propria riconoscenza Cancelliere dell'Impero pen i passi da lui fatti in favore degli israeliti della Rumenia ed invita il Cancelliere a fare tutto ciò che è ne cessario per impedire che gli eccessi contro gli iaraeliti si rinnovino.

Il commissario del governo dichiara di acceltare la proposta, ma in questo senso che il governo non debba essere spinto ad un'azione che contrasti colla sua politica di non intervento. Fa osservare che la Russia appoggiò verbalmente i passi delle altre potenze in favore degli israeliti, senza però unirsi formalmente alle loro note collettive.

Versailles, 23. Questa mattina Thiers ebbe un colloquio con Lastevrie e Chasseloup-Laubat e trattarono del contingente da incorporarsi nell'esercito attivo. È questo il solo punto su cui non si è ancora effettuato un accordo fra Thiers e la Commis sione per la riorganizzazione dell'esercito.

Tutti i condannati che trovavansi nel forto Bayard, compreso Rochefort, furono imbarcati sulla Guerrière e partiranno domani per la

Washington, 23. La relazione del Comitato per gli affari esteri del Senato circa la ratifica dell'articolo addizionale fu approvata dal Senato ad unanimità; alcune espressioni soltanto furono modificate.

Il Times, il World e l'Herald dicono che l'opposizione alla ratifica dell'articolo è molto sce-

La Convenzione repubblicana dell'Illinese si dichiarò favorevole alla rielezione di Grant.

Regoa una grande agitazione fra gli operai dell'arsenale di Woolwich, i quali domandano una riduzione delle ore di lavoro e un aumento

Il vapore Baltimore colò a fondo presso Hastings in seguito ad una collisione. I viaggiatori e l'equipaggio si sono salvati.

Madrid, 23. Una banda di 350 carlisti fu sconfitta nella provincia di Gerona, lasciando 4 morti, 20 feriti e 3 prigionieri.

150 carlisti entrarono in Francia La crisi ministeriale continua.

Il re conferi ieri sera con Sagasta il quale insiste nelle dimissioni del ministero.

Zabala în chiamato questa mattina dal re e si trattò della formazione di un gabinetto coi diversi elementi della maggioranza. Credesi che questa combinazione sia probabile.

Napoli, 24. leri sera la squadra inglese salpava per

Bersa de Parigi — 23 maggio. Rendita francese 3 070 .

Rendita francese 5 070 .

Rendita italiana 5 070 .

Coasolidato inglese.
Ferrovie Lombardo-Venete .

Obbligazioni Lombardo-Venete .

Obbligazioni Romane .

Obbligazi Ferr. Vitt. Em. 1853 .

Obbligazi Ferr. Vitt. Em. 1853 .

Obbligazi della Rogia Tabacchi Ationi id. .

Aggio dell'oro per mille .

Banca franco-Italiana .

Ch wayre della Rogia Resea di Ricca . 55 80 87 69 25 93 5116 450 --261 --133 --184 --200 50 208 --7 --485 --703 75 483 — 705 — 25 42 Chasura della Borsa di Firenze 74 57 1<sub>1</sub>2 21 51 1<sub>72</sub> 26 97 107 30 81 80 747 1<sub>1</sub>2 520 — Readita 5 0/0 .

Rapoleoni d'ero
Londra 3 mesi .

Francia, a vista .

Francia, a vista .

Asicani Tabacahi (fine corrente) .

Obbligazioni Tabacahi .

Azioni della Banca Nazionale .

Ferrovia Meridionali .

Obbligazioni id.

Buoai Meridionali .

Obbligazioni Ecologiastiche .

Barca Toscana

### MINISTERO DELLA MARINA.

Tendenza buona.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

1727 12 1728 172

Firenze, 22 maggio 1872 (ore 17 50). Cielo nuvoloso in vari luoghi. Mare grosso ungo le coste liguri e toscane. Agitato a Capri, a Cagliari e a S. Teodoro. Dominano venti del B° quadrante, generalmente forti. Il barometro è salito di qualche millimetro in alcune stazioni del Tirreno, è sceso fino a 4 mm. altrove. Ieri colpi di vento delle regioni meridionali in melte delle nostre stazioni. Probabilità di venti freschi e forti delle regioni occidentali. Tempo vario.

Firenze, 23 maggio 1872 (ora 15 45). Dominano venti del 1° e 4° quadrante, forti in alcuni paest dell'Italia meridonale. Il cielo è sereno nel centro e in gran parte del nord della penisola e nuvoloso altrove. Il marc è sempre agitato in qualche luogo. Il barometro è alzato da 4 a 7 mm. fra Aosta ed Ancona, da 1 a 3 mm. nel rimanente d'Italia. Ieri colpi di vento in alcune delle nostre stazioni. Forte perturbazione magnetica in Aosta, Moncalieri o Roma. La corrente polare manterrà il tempo general mente buono.

### OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO Addi 23 maggio 1872.

|                                      | 7 ant.             | Messodi               | 3 pom.                      | 9 pom.            | Osservazioni diverse                                               |  |  |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| Barometro                            | 764 5<br>15 0      | 763 8<br>23 4         | 762 5<br>23 4               | 762 0<br>17 7     | (Dalle 9 pora, del giorno pres.<br>alia 9 pora, del corrente)      |  |  |
| Umidità relativa<br>Umidità assoluta | 67<br>8 44<br>N. 2 | 34<br>7 24            | 42 .<br>9 62                | 62<br>9 30        | TREMOMETRO  Massumo = 24 2 C, = 19 8 R.  Minimo = 11 4 C, = 9 1 R. |  |  |
| Anemoscopio<br>Stato del cielo       | 1                  | N. 4<br>8. picecirri. | NO. 7<br>10. bello<br>assai | S. 2<br>10. bello | yet i da                                                           |  |  |

# LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

| -del in 24 maggio 1872.                                                          |                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CAMBI                                                                            | LETTERA                               | DAMARO       | VALORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GODINETTO                                                                                                  | VALORE<br>ROMINALR                                                                                 | CONTACTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Bologna Firenze Gonova Liforno Milano Napoli Venezia Parigi Lione Londra Augusta | 30   30   30   30   30   30   30   30 | 26 <b>93</b> | Rendita Italiana 5 0(0 Prestato nazionale Datto piccoli nezzi. Obbligas. Beni Eccles. 5 '0(0 Cartificati sul Tesoro 5 0(0 Prestato Romano, Blount Detto Rothschild. Banca Nazionale Italiana Banca Nazionale Italiana Banca Nazionale Toscana Banca Nazionale Toscana Banca Romana. Banca Romana. Banca Romana. Banca Italo-Germanica. Azioni Tabacchi. Obbligazioni dette. Strade Ferrate Bomane. Obbligazioni dette. Strade Ferrate Romane. Obbligazioni dette. Strade Ferrate Meridionali. Buoni Meridionali 6 0,0 (oro). Società Rom. delle Mintago di ferro Società Anglo-Romana per Vallaminazione a Gas. Titoli provvisori Dotta. Gas di Civitavvecchia. Pio Osticnase. Credito Immobiliare. Compagnia Fondiaria Italiana. | 1 aprile 72 1 aprile 72 1 aprile 72 1 sprile 72 1 dicem. 71 1 genn. 72 1 luglio 1866 1 genn. 72 1 genn. 72 | 1000 —<br>1000 —<br>1000 —<br>500 —<br>500 —<br>500 —<br>500 —<br>500 —<br>500 —<br>500 —<br>500 — | 74 55 82 10 82 10 83 10 83 10 83 10 85 10 87 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 88 10 |  |  |

Visto Il Delegato de Borsa: Givanpen Rigacci.

### SOCIETA' ANONIMA

# STRADE FERRATE ROMANE

### Adunanza generale ordinaria.

REGOLAMENTO.

Il Consiglio d'amministrazione nella sua adunanza del 16 corrente avendo sta-bilito il regolamento per l'Adunanza generale ordinaria convocata pel 26 giugno p. v., il sottoscritto ha l'onore di portarlo a cognizione dei signori azionisti. Deposito delle azioni.

I depositi di azioni saranno fatti nelle ore d'ufficio presso la Cassa della Società, în Firenze, Plazza Veçchia S. Maria Novella, num. 7, e presso le succursali della Cassa stessa: in Parigi, via della Vittoria, n. 56; in Roma, piazza San Carlo al Corso, n. 439-A; in Siena, negli affixi della stazione ferroviaria (Servizio Cassa); in Napoli, idem idem, dai di 16 fino a ore 4 pomerid. del di 21 giugno prossimo.

I depositi potranno inoltre farsi, a rischio e pericolo dei signori azionisti, presso

l segueniti incaricati:
Liverme, signeri Rodocanacchi figli e Comp.
Venezia, sedo della Banca Nazionale.

Venezia, seuo
Verine, idem.
Geneva, Cassa Generale.
Trieste, signor Salvator D. Macchioro.
Vienna, signor Leopoldo Epstein.
Francesferte S/M, succursale della Banca del Commercio e dell'Industria

Neuxelles, signor Errera Openheim. Marsiglia, Società Marsigliese di Credito Industriale e Commerciale e di De

Maraigita, Società Marsigliese di Credito Industriale e Commerciale e di Depositi, via Montgrand, n. 23.

Lisene, Crédit Lyonuais.

Alle 4 pomeridiame del detto giorno 21 giugno, rappresentanti degli uffici che sopra e gli anxidetti incaricati procederanno alla chiusura del ricevimento dei depositi stessi, e no faranno constare in modo autentico per mezzo di processo verbale redatto da notare pubblico. Questo pubblico afficiale prenderà atto qui verbale della chiusura delle operazioni nillora prescritta, delle dichiarazioni emescale del depositi, il nome dei depositanti e l'ammontare in quantità e specie dei titoli costituenti clascun de-

posito.

Coloro che vorranno eseguire i depositi porteranno seco un loro sigillo. Le cartelle, depo contazione e riscontro, saranno chiuse in pacco, sigillato dal depositante, che porterà via seco il sigillo.

La fedi di deposite dei pubblici stabilimenti saranno ricevute dagli ufizi sociali e dagli incaricati suddetti per quel numero di cartello di azioni che esse rappre-

Carte di ammissione.

Eseguito. Il deposito dei loro titoli ogni azionista riceverà il certificato di deposito è le carto di ammissione all'adunanza.

All'effetto di non trattenere troppo a lungo coloro che dovessero depositare rilevanti partite di cartelle d'azioni, sono essi pregati a volere accompagnare i loro depositi con una nota distinta delle carte di ammissione che desiderano, contenente l'Indicazione del numero dei voti da segnarsi in ciascuna di esse.

L'artestato della carte d'ammissione perit edella carte di la carte d'ammissione con della carte d'ammissione con ciascuna di esse.

L'intestatatio della carta d'ammissione potrà cederla ad altri col mezzo di di-chiarazione scritta a tergo, secondo che è disposto dall'articolo 17 dello statuto

Ammissione all'Adunanza generale.

L'Adunanza generale avrà luogo in una sala del palazzo della Società delle Strede Firrade Bossens, in Firence, sodo della detta Società, posto sulla Plazza Vicale del Società de

Brades Proved Economo in Firence, sode della detta Società, posto sulla Plazza Yvechia di Santa Maria Novella, n. 7.
L'ammissione cominetra alle ore 10 antimeridiane: alle ore 12 meridiane non sarà più hamnesso alcuno, e l'adunanza avrà principio.
I portatori delle carte d'ammissione devranno caibirle all'ingresso della sala al Inotaro di ciò hearicato, il quale notorà il loro nome, il numero e la specie delle azioni da esso rappresentate, ed il numero dei voti che hanno diritto di emettere.

Restituzione dei depositi.

La restituzione delle asioni depositate avrà luogo sulla presentazione e dietro ritire del Certificato di deposita e constatazione della incolumità dei sigilli, dopo l'adananza ateasa, finchè l'ora lo permetta, e nei giorni seguenti fino a tutto il 1º lisglio prossima nelle tensuete ore di ufficio.

Per norma dei signori azionisti si rammentano gli articoli 14, 15, 18, 23, 26, 27, 21, 43, 31, letters b), è 82 del nuovo statuto della Società delle Strade Ferrate

Firenze, li 21 maggio 1872.

Il Direllore Generale G. DE MARTINO.

2439 €

Art. 14 L'adunauza generale degli azionisti, da tenersi presso la sede della Società in Firenze, quando sia regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti medesimi.

Le que deliberazioni, prese in confermità

degli axionisti medesimi.

Le que, deliberationi, prese in conformità degli statuti, obbligano tutti gli azionisti ancho dissenzioniti od assenti.

Art. 15. Ogni axionista, può rappresentare nell' Adunanza fino a 1000 azioni, o tante che formino pui valore nominale all line 500,000, si in proprio che come mandatario o delegato altrul.

Il deposito di 10 azioni, o di tante che rappresentino un valore nominale di lire 500,000 di dirittio ad emicirere un voto nell'Adunanza generale.

Art. 18. Chiunque possieda più che una carta di ammissione, sia in proprio, sia per delegazione o mandate fattogli da altri, non potrà emottere nelle Adunanze generali più di 100 voti, qualunque sia il numero delle azioni per le quali le carte di ammissione da esso possedute furono rilasciate.

"Art. 25. Qualora nel giorno stabilito per l'Adunanza non intervonga il numero degli azionisti prescritto dal precedente articolo 19, o gl'intervennti non rappresentino il decimo almeno del capitale delle azioni, l'Adunanza stessa dovrà dal seggio inmediatamente ricconvecaria a venti giorni da quello della prima convocazione.

La mubblicazione della riccuvecazione dovrà farsi nel modo ettere carbitita pel

La pubblicazione della riconvocazione dovrà farsi nel modo stesso stabilito nel procedente articolo 23; ma basterà sia fatta quindici giorni avanti a quello della anova Adananza, per la quale saranso valide le carte di ammissione già rilasciate per la prima convocazione, del pari che quelle rilasciate per la seconda convocazione.

Art. 26, L'adunanza generale delibera: Per partito di schede segrete a plurali

segrete a pluralità relativa di suffragi nelle elezioni agli

Per partito di alzata e seduta in tutti gli altri affari.

Ciò nen coltante ha luogo la votazione segreta per partito di palle bianche nere, o in altro modo equivalente a giudizio del seggio, quando si tratti di que stioni personali, o quando i notari abbiano dichiarato dubbio l'esito della votazion

per alianta e seduta;

La votazione segreta nel modo stesso può aver luogo quando il Presider creda opportuno, o che 6 almeno degli intervenuti ne facciano la domanda.

Art. 27. Nel 'partiti per schede segrete si hanno come perduti i voti dati:

b' A' ditte commerciali, collegi, corporazioni, enti morali;

s) A donne e minori;
c) A interdetti, falliti o notoriamente decotti;

 d) A persone condannate criminalmente per delitti contro l'integrità della persona, degli averi o dell'onore altrui; notari somittinatori mon er

a)

b) Dei dieci consiglisri italiani ed aventi nel Regno il loro domicilio reale ed abituale, quattro saranno nominati dal Governo, i quali anderanno soggetti alle medesime condizioni imposte a quelli nominati dall'Assemblea generale.

Art. 82. Fino a che le rendite della Società non giungano a tale da poter distribuire a tutte le azioni un interesse alla ragione del 5 per 100 all'anno sul loro valore.nominale, le azioni direttamente garantite dallo Stato avranno nell'Assemblea generale una rappresentanza limitatà in ragiona della metà di quella competente alle axioni non garantite, senza perà tanere ulteriore conto della differenza tra il capitalo nominala: delle une e quello delle altre.

# Bagni e Pensione di Mühlau Presso Innsbruck (Tirolo)

In una delle più amene situazioni e sposta a pieno mezzogiorno, con una sta-prada veduta verso le Alpi. — Camere confortabili ed elegantemente ammobi-gidate — Buona cucina — Tavola rotond a — Pranzi alla carta. Bagni freddi e caldi, doccie, bagni a va) rore alla russa ed all'orientale e bagni 24 arts. 2108 2126

Magazzini Generali di Bologna.

Sunto richiesto dall'articolo 5º della legge 8 luglio 1871, n. 340, rifettente le pub-blicazioni fatte dalla Società suddetta in conformità dell'articolo 2º della legge

blicazioni fatte desta societa emanica conformità dell'articolo 2º della legge predetta.

1º Con atto pubblico 23 gennalo 1872 a rogito degli illimi aigmori dottori F. Ferrari ed E. Vecchietti, Regi notari residenti in questa citta, si e cossituita la Società anonima del magazzim generali di Bologna avente la sua sede nel recinto della dogana principale (ex convento di S. F. ancesco); approvata la Società medesima con R. decreto 24 marzo ultimo scorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del primo corrento.

del prime corrento.

2º Pel disposto dell'articolo 4º dello intuto, il capitale sociale era provvisoriamente determinato in 60,000 lire, diviso in 500 azioni al portatore. Era pur detto che nel caso is cul l'interesse sociale lo rendesse opportuno, avrebbe potuto aumentarsi fino a 500,000 lire, diviso in altrettante serie di 600 azioni caduna, dietro, deliberazione dell'Assembles generale, saivo l'approvazione del Governo.

Oltre il capitale, a guarentigia del deponenti sta la giactura e distribuzione del locali, circondati dall'Amministrazione militure, non accessibili che dalla porta in comune cella Dogana, colla quale i magazzia, per rispetto alla custodia, introduzione ed esportazione delle merci, possono consideraria associati, tanto più per quanto riguarda le merci che non hanno pagato i dazi doganali.

Leoperazioni di registrazione e di vendita si faranno nel primo certite entrando, alla porta del gran magazzino che sta di fronte.

3º L'Ammistrazione dei magazzini generali di Bologna riceve ogni sorta di corrate e mercanzie nazionali ed estere soggette o non a diritti di dogana o dazio consumo, a guias di porto-franco, con facoltà desportazione. Nel caso di esportazione le merci non pagheranno dazio di sorta, e quando vengano immesse o per intiero od in parte nel consumo locale, pagheranno il dazio proporzionato alla quantità o valoro delle medesime.

L'Amministrazione risponde della curstodia e conservazione delle merci e del Turate, ma una dollo avarie o cali provenienti dalla natura o condizione della curstodia e conservazione delle merci e del modesimo o da forza maggiore.

S'incarica delle operazioni di dogana e dazio consumo, o per conto del depositante, casioura la morce dai danni eventuali dell'incendio. Rilascia seonirisi (ne ariaria) in bianco, La giarta in bianco conferimi non saranno a matrice.

Le fedi di deposito e le note di pegao (Wararan) potranno essere girate in bianco, La giarta in bianco conferime e del Prieretto assicurato dagli incendi, se sia o no soggetta si diritti di dogana e d

La tariffa n. 1 divide le merci in 6

La tariffa n. 1 divide lo merci in 6 classi, pagando la 1º classe (p. e. metalli grezzi e di prima lavorazione, marmi, cementi, legna da fucco, ecc. ecc.), centesi sil 2º la. 2º classe (p. e. metalli di 2º lavorazione, grassine, canape, fieni ecc.), cent. 5. 3º classo (p. e. alcoolici, cercall, zucchero, cafe, terre per tinta, ecc.), cent. 7!. 4º classe (p. e. chincagilerie, fosfati, tessuti in lana, ecc.), cent. 10. 5º classe (p. e. chincagilerie, fosfati, tessuti in lana, ecc.), cent. 10. 5º classe (p. e. chincagilerie, medicinali, ecc.), cent. 25. 1 colli indivisibili da 2000 a 4000 chilogrammi pagheranno il doppio della tariffa, ed il triplo se di peso maggiore.

Supplemento alla tariffa N. 1.

Supplemento alla tariffa N. 1.

La tarifa speciale riflette le merci di più elevato valore (p. c. oro, argento, og-getti d'arte) le quali pagheraano 25 cen-esimi per chilogramma e per 15 giorni. Per gli oggetti d'arte, prezzo da conve-uirsi.

nirsi.
La tariffa N. 2 divide le merci in tre elassi, pagando la 1º classe (p. e. cereali, ferramenti, ecc.), cent. 10.

cent. 1388 (p. c. cereali, ferramenti, ecc.), cent. 10.

2º classe (p. e. caffe, camape, medicinali, cec.), cent. 16.

3º classe (p. e. alcoolici, terraglie, vetrerie, ecc.), cent. 20.

Per la tariffa N. 2 i colli da 1000 a 2000 chilogrammi pagano il doppio, e se di maggior peso ma tassa da convenirsi.

La tariffa N. 3 dà luogo a dei diritti da centesimi 25 fine a lire 8.

Pel bollo ad un collo, ditre il costo della corda, centesimi 6.

Presentandosi l'opportunità, l'Ammalatrazione può accordare facilitazioni sulla tariffe ordinarie.

-Il vicepresid, del consiglio d'Aministraz.
-2592

Espaco Berrolassi.

ENRICO BERTOLASSI.

ESTRATTO DI DECRETO.

persona, degil averl o dell'onore altrui;

...). A persone, delle quali, a giudicio dei notari squittinatori, non apparisca dalle schede sufficientemente stabilita la identità.

... El l'asano come non veritti sulle schede quei nomi che vi si trovino segnati olticati de correspondono al numero degli miciali da eleggere.

Se si riscontri parità di voti fra i più nominati e che tutti non possane essere compresi nella elezione, la sorte decide chi debba avere la preferenza.

Le schede, eseguitone lo spoglio e proclamato dal Presidente il resultato, sarano a cura del notari abbracciate.

Art. 41. L'amministrazione della Secietà spetta ad un Consiglio amministrativo composto di sedici consiglieri, di cui dicei dovranno essere italiani ed avere nel Regno all'atiali il loro domicilio reale ed abitale. Gli altri sei potranno essere i seguenti certificati di readita numero del prenominato defunto dott. Ginappo del rea, e così: le Certificato numero del prenominato defunto dett. Ginappo el ricelazione degli uscenti.

Nel primo anno dall'attivazione dei presenti statuti il Consiglio in precedenza dell'Adunanza generale estrarrà a sorte i nomi degli otto consiglieri che debbono usciro di ufficio e ne farà la pubblicazione per norma degli azionisti. In segnito i consigliori uscirano di ufficio per ordine di anzianità di nomina.

Art. 81.

Art. 43. 1 componenti il Consiglio amministrativo durano in ufficio due anni rimovandosene egni anno la metà nell'Adunanza generale ordinaria, senza divieto per la ricelazione. Gegii uscenti.

Nel primo anno dall'attivazione dei presenti statuti il Consiglio in precedenza dell'Adunanza generale estrarrà a sorte i nomi degli otto consiglieri che debbono unciro di ufficio e ne farà la pubblicazione per norma degli azionisti. In segnito i consigliori eletti deglio del 20 aprile 1863, per la rendita di lire 1130; 3º Certificato numero 6986 del 20 aprile 1863, per la rendita di lire 1130; 3º Certificato numero 60987 del 20 aprile 1863, per la rendita di lire 1130; 3º Certificato numero 60987 de

nero oviz. Parma, 18 maggio 1872.

ESTRATTO DI DECRETO.

ESTRATTO DI DECHETO.

(1° pubblicazione)

Sul ricorso sporto dal signor Baud Germano, luogotenente nel 1º distretto militare di Aleasandria, emanava il ventitre prossimo passato aprile dal tribunale civile e correzionale ivi sedente il seguente decreto:

Dichiara che la somma di lire tremila coi suoi interessi scaduti ed a scadere è caduta pell'eredità del fi Pietro Quillet cui è intestata la carteila di deposito numero 7502, e che il ricorrente Germano Band, quale escentore suo testamentario e procuratore della madre crede Gioanna Roullet, ha diritto di esigeria e di passarne quitanza.

Alessandria, 19 maggio 1872.

BAUDOIN SOST. SPANTIGATI.

VENDITA GIUDIZIALE.

VENDITA GIUDIZIALE.

(1º pubblicarions)

Nella sala del tribunale civile di Roma, prima sezione, alla pubblica usicaza dei giorno Zi giugno 1972, alle ore 11 antimeridiane, verrà procedato per mezzo di pubblici incanti alla vendita del seguente stabile espropriate a danno di Innocenzo e Zaccaria fratelli Coppola del fu Domenico e Filippo Me Salini curatore deputate ai minori Prancezco, Marco, Vittoria; Mariano ed Eugenio Coppola, totti di Genzano figli del fu Domenico e ciò ad istanza della contessa Giacinta Simonetti ed Ascanio De Branza.

Casa situata nella città di Genzano,

cio ad istanza della contessa Giacinta Simonetti ed Ascanio De Braxxà.

Casa situata nella città di Genzano, circondario di Roma, in piazza dell' Osteria, segnata csi numeri 98 e 99, contante colla piazza dell' Osteria, i beni Lepri e legli area sancessa al pubblico Lavatolo descritta ed apprezzata dal perito giadiziale signor Ignatio Cagnoni del nette valore di scudi 3602 50, pari a lire 13025 94. Sopra questo fondo grava l'annuo tributo diretto verso lo Stato di ilre 11 42, della tassa commanle di lire 725, della sovraimposta provinciale di lire 505...

Le condizioni della vendifa trovansi descritte nel bando che si trova ostensibile alla cancelleria del suddetto tribunale. La perida e gli atti antecedenti i trovano al fascicolo numero 703 dei 1808, svanti il secondo turno del ecasato tribunale civile di Roma.

2403 Fillippo Corazzizi, proc.

2403 FILIPPO CORAZZINI, DPOC.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1º pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di
Bari ha emessa la seguente deliberazione. Provvedendo in camera di consiglio sul rapporto del giudice signor Foschini, ed uniformemente all'avviso del
Pubblico Ministero, per via di emettero
le provvidenze di giustina sul maerito
della dimanada inoltrata dai coniugi Pietro
Romita fa Giuseppe e Maria Chiapperini
fu Michele da Palese, borgata dei mandamento di Mougno, diretta ad ottenere la dichiarazione di assesua del loro
figlio Giuseppe, ordina che, a cura dei
medezimi sia la pressate, pubblicata ed
affissa: alla porta dell'ultimo domicilio di
caso Giuseppe Romita, ed exiandio intimato qualora vi fossero al procuratore
di costiu, da coloro i quali pofessero
vantar diritti in concorso dei ricorrenti
Infine. un eseratto della presente sarà
pubblicato per due volte e con l'intervalio di un mese sul giornale degli annunzi giadiziarii di questa città, e sulla
Gaszetis Ufficiale sel Repso.

3418 Firmato: il pres. S. Lorzando.

Firmato: il pres. S. Lorrano

Eccell.mo sig. presidente del tribunale civile di Bome del tribunale civile di Bona.

In forza di sentenua rena a favore dellaPia Congregatione di Sant'ivo dal primoturno del cesatto tribunale civile di Roma il 23 settembre 1865, a carico del fu
Francesco Hattel per garanzia della
somma di Hre 5052 60, a procedette al
pignoramento del terreno vignato sodivo
cannetato, sito nel suburbio di Roma,
faori la porta San Giovanni, vocabele la
via di Frascati o Lavatore, di peszo 41
circa, confinante colla ferrovia ia strada
di Frascati e vicole del Lavatore, come
risulta dal verbalò dell'usciero Paolo
Bonomi che fu trascritto all'ufficio delle
ipoteche di Roma II 16 decembre 1871.
Esamriti così gli atti fino al punte contemplato dall'articolo 659 del Codice di
procedura civile e dall'articolo 9858 del
Codice civile, il sottoscritto procuratore
fu istanza affinche voglia nominare ua
perito agronomo per la stima dello stabile suddetto e sia fissato il giorno in
cui il perito dovrà prestare il giuramento
e depositare la sua relazione.

2404 Giocoxpo Carosilizzo, proc.

GIOCOMPO CAPORIAMOO, DIOC.

3101

AVVISO.

Si previene che Annunziata Pirani vedova del fu Pietro Del Pinto e Flavio Del Pinto figlio del detto Pietro, qualla come usufruttaria, questo come erede, hanno ritrata a Cesare Pajusal oggi faceltà a noter trattare gli affari patricoltà a noter trattare gli affari patricoltà del propertione d nanno ritirata a Cesare Papusa ogai ra-coltà a poter trattare gli affari patri-moniali del fu Pietro Del Piato, e per-ciò como a riscuotere crediti, coà a pa-gar debiti e fare qualunque altro atto per essi, che perciò si deduce a pubblica nottzia.

2412 SANTE CESARRITL

ESTRATTO DI DECRETO.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1º pubblicazione)

Si fa noto per gli effecti di ragione che la Corte R. di appello di Firenze, sezione civile ha proferito il di 11 maggio 1872 uni decreto con cui

1º Dichiara che alle signore Giulia Sofia Enrichetta Luisa moglie del dottore Enrico Luigi Roche domiciliata a Ciscusa della consultata del consultata della consultata della

Avv. Pier Luigi Barrellotti.

(2º pubblicazione)

Il tribunale di Napoli, seconda sezione rivile: (vez deliberazione de' Il. fabbraio 1872), ordina alla Direzione della di pagare libera soi totativi interessi alla signora Liberata Pizzo siccome unica erede del soldato Enface Brescia, non che della defunta figlia Rosa Bruezia, la resta del premo a costui dovata per la surrogazione militare in lire quattrocento cinquantama e contessimi 42 che trovasi depositata nella cassa suddetta, giusta la cartella di deposite col numero 20162.

ESTRATTO DI DECRETO. (8ª pubblicazione)

SI CETIRATTO DI DECRETO.

(Se pubblicaziume)

Si certifica da me infrascritto procuratore legale che il tribunale civile di Chieti, in data 19. apprile 1872, dichiarava:

Che la signora Maria Taddei sia, la sola ed unica crede del signor Giustino Taddei fu Nicola, intestatario costui delle partite di readita iscritte sul Gran d'Italia, consolidato 5 per 100, giusta i certificati d'iscritione nominativa rilasciati dall'abolita Direzione di Napoli, di lire 140 00; 49130 per la rendita di lire 15 00; 87055 per la rendita di lire 15 00; 87055 per la rendita di lire 15 00, e nel "Itaneve valida ed efficiare la cessione fatta dalla nominata signora Maria Taddei, autorizzata debitamente dai di lei marito signor Giovanni Borardi fa Genazio, residente e donaldita di liato in Chieti, e riportata in desso dei sopra menionati certificati autorizza la Direzione del Debito l'ubblico del Regno d'Italia ad ecguire liberamente il trasferimento della intestazione della rendita iscritta, in ano di lire 150 0 al signor Chieti, 27 aprile 1872.

EUGENIO DE PILLIS, proc.

AVVISO D'ASTA LA GIUNTA MUNICIPALE DI TEMPIO MOTIFICA

Che nel giorne nove del prossime mese di giugno, allo ere dicci di mattina, si procederà nella sala comunale di questa città alle pubblich licitazioni per la vendità del terrene già demaniale di Riese di satre, della superficie di ettari 2001, 49, 50 ghiandifere, pascolo cespagliato, aratorio. Il prezzo di haso per l'asta è fassato in lire settantamila.

Le licitazioni avranno luogo secondo il metodo dell'estinazione della candela vorgine, giusta il prescritto delle vigenti leggi.

Laggiudicazione parà fatta a favoro dell'intiran miellore.

vergine, giusta il prescritto delle vigenti leggi.

L'aggindicazione sarà fatta a favore. dell'ultimo migiloro oforente.

Il prezzo definitivo sarà pagato in due rate, metà all'atto della stipulazione del contratto; o metà in tatto l'anno 1973 senza interesse alcuno — dandoni pro quest'altima rata una saunione idones in fitoli di valore od in beni stabili.

Chiunque voglia concorrere alla licitazione deve tare il preventivo deposita dei decimo del prezzo di base.

Il termine per l'aumento del ventenimo scaderà nel giorno ventidine dei detto mese di giugno al tocco di messaodi.

Le spese del contratto, nessuna eccettuata, saranno a carico del deliberatario definitivo.

I capitoli di vendita, nonchè il quadro delle delimitazioni e le mappe sono vialibili nella segreteria comunale in tutti i giorni alle ere d'afficia.

Dat Tempio, 18 maggio 1872.

Per la Giunta

Per la Giunta IL SEEDACO

DECRETO. 2233

(R) pibblicarless)

Il tribunale civile. 43 Tarino,
Udita in camera di conagilo la rolasione del ricorpe di amesati titeli;
Autorizza la Direzione Generale del
Debito Pubblico del Regne d'Italia ad
sperare il tramutamento in cartelle al
portatore della remidia. consolidato chaque per cento, creazione difeci luglio 1841,
inscritta nel Gran Libro del Debito
Pubblico a favore di Maina Francesco
nataio in Gievanni dosieditato a Tortao,
ivi deceduto il 23 gennaio 1871 senna tostamento, come da certificato il marzo
1807 e 80 agosto 1802, ammeri 4879 e 88073,
della rendita anna ili primo di lire 180
ed il secondo di lire 5, dichiarimato tale
rendita cascere devoluta in forza di legre
alli di lui ceredi indivisi la parti agnali
Luigi, Giovanni, Luigia vedova di clinseppe Novaria, lurginia mubbe, Carlotta
moglio di Gaja Federico, Ottavia neogile
di Manzia, Costantino, e Adele vedova di
Andrea Martino fratelli e sorelle Majna
del Debito Pubblico a rimettere le cartelle alli summenzionati eredi indivisi de
Francesco Majna od a chi legalmente li
rappresenti. Blendra R. Repetit.

rancesco majina appresenti. Torino, 29 aprile 1872. Firmati: Biandra — Baretta viceca

. Gro. Антоню Тидуевий, notajo.

DELIBERAZIONE. 222

(2º pubblicasiona)
Quarta Camera del tribunale civile di
ispoli.
Letto il ricorso e gli atti,
Ritenute le considerazioni del Pubblico Letto il ricorso e gii atti,
Riteaute le considerazioni del Pubblico
Ministero,
Il tribunale deliberando in camera di
consiglio sul rapporto del gindice delegato uniformemente alle conclusioni del
Pubblico Ministero ordina alla Direzione
del Debbico Ministero ordina alla Direzione
del Debbico Pubblico del Regao che la
rendita iscritta di lire mille trentaciaque
sotto il n. 1860, in data 28 febbraio 1882,
a fayore di Avitabile Tommaso fu Gennaro vincolata ad hotoca 'a favoro del
particolari per i figli nati o nascituri del
suddetto da in intestata senza vincolo alcuno per lire cinquecentoquindici ad
Avitabile Tommaso te Gennaro, per lire
dagentosessanta a favore di Avitabile
Vincenzo di Tommaso, e per lire dagentosessanta a favore di Avitabile Terosa
di Tommaso e Paltro di annuo lira dae
sotto il numero 307 in testa di Avitabile
Tommaso fi Genaro regit tattavia sermo
in testa al medesimo.

Così deliberato dai alganiri tav. Giuseppe Campiano vicepresidente, Domenico Piasazano a Francesco Verde giudici
il primo marzo 1872. Firmati: Giuseppe

cost deminerato dai algueri cay Gia-seppe Cangiano vicepresidente, Domo-nico Pisacane e Francesco Verde giudici il prime marzo 1872. – Firmati: Giuseppe Gangiano — Giuseppe Caecavale caneci-llere. Cancelleria del tribunale civile e corresionale di Napell, n. 8992 della qui-chana; esatto lire quattro p centesimi quaranta.

Napoli, 6 marzo 1872. — Il pontabile, Arena. — Vi è il bollo.

ESTRATTO DI DECRETO.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2º pubbicaziona)

Il Regio tribunale civile e, borrezionale
di Roma sulla domanda avazzata dal signos. Pietro Feoli possessore della primogenitura istituita dal fu esumezadato
e cancellamento tantó del viacolo primogonialo, quanto di quella di naufratto
apposto in favare dei suo: sti Gitneppe e
Michelangelo Filippo Peoli e della sua ria
Caterina Feoli ora dofunta dalle tre infradicende cartelle di cantellato la cpuesso la seguente deliberazione:

Il tribunale deliberazio fu camera di
consiglia sul rapperto; ecc.

Il tribunale deliberande in camera di consiglio sul rapporto coc.

Autorixra la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato a cancellara tanto il vincolo primogendale, quanto quello di suntratto apponto helle tre cartelle consolidato l'una dell'annua rendita di lire 11,285, portanta il aumero 12726, del certificato e numero 73534 del registro, Plattra di lire 6150, numero 62736 del certificato e numero 73534 del registro, e la terza di lire 6450, numero 62732 del certificato, e numero 73534 del creditato, e numero 73534 del certificato, e numero 73534 del creditato, e numero 73534 del certificato, e numero 73545 del certifi

Roma, 18 aprile 1872. Jerio prosi-dento — Coppolo vicesane. Per conta conferno all'originale che si rilancia al procuratore als. Camillo Gavini.

Roma, dalla cancelleria civile, questo di 19 aprile 1872. — Il cancelliere Berti.

CAMILLO GAVIEL PROC.

(3º pubblicazio

(S pubbitezione).

Il R. tribunale civile e correctionale di Milano sezione 2 autorisza i fratelli Luigi e Francesco Zanella fu ragioniere Luigi residenti in Milano a far seguire dalla competente Directone del Deblio Pubblico del Regno d'Italia. Il tramstamento dei certificati nominativi del Deblio Pubblico 14 marzo 1969 n. 1905, in data di Milano per l'amma rendita di litre 100, e 30 settembre 1989 n. 60,708, in data di Torino per Lanam rendita di litre 23, ambedue intestati a Francesco Zanella fu Bartolomeo, in cartelle di rendita al portatore da consegnarei alli stessi fratelli Luigi e Francesco Zanella, a cui furnon assegnati a divisione o chi per casal.

1961 Tagulatta, ricepresidente.

TAGLIABUR, VICE presidente. L. MUGGIA, canc.

AVVISO. (3ª pubblicazione

(3º pubblicarions).

Con decreto del Regio Tribunale civile di Roma (econda sexione) del giorno isfebbraro 1872 fa autorizzata la Direzione Generale del Debito Prabbico ad intestare a favore di Angelica Ruspi in quanto all'austratto sua vita naturale durante ed al signori Carolina, Ercole, Emilia ed Adelia Ranari ia quanto alla proprietà la cartella consolidata dell'annua rendita di sedidi sette e baicchi cinque, portante i anuneri 33401 del certificato e 16126 del registro intestata a Camillo Barghiglioni.

Roma, il 29 aprile 1872.

ALESSANDRO BACCHETTL

# PROVINCIA DI ROVIGO

AVVISO D'ASTA

per l'appulto della ricevitoria provinciale.

Ai termini dell'art. 6 della legge 20 aprile 1871, n. 192, serie II, per la riscossione dello imposto dirette, si porta a pubblica notizia che colle formalità atabilità dalla legge suddetta e dal relativo regolamento 1º aprile 1871, n. 402, serie II, si prov-vede mediante asta pubblica al conferimento dell'esercizio della ricevitoria e della vede mediante artă pubblica al conferimento dell'esercizio della ricevitoria e della Casaa provinciale di Rovigo pel quinquennio da 1º gennio 1873 a intto l'auna 1877. Nel giorno di martedi 18 giugne p. v., alla era 11 ant., in Rovigo, nel palazzo 970 hanno sede gii effizi della Deputazione provinciale, sarà tenuta l'asta davanti aprefetto della provincia, cell'intervento di un delegato dell'amministrazione dell'amministrazione dell'amministrazione di candele vergini.

Chiunque intenda concorrere all'asta dovrà presentare la prova d'aver depositato a garanzia della propria efforta, nella tesereria previnciale, in denaré ed in regidia, pubblica dello Stato al prezzo di Boras, desunto dal listino insertio nella Gazzetta Ufficiale del giorno 15 maggio corregte la somma di L. 52,500, cerrispondente al 2 per 100 delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente a L. 2625,000.

E 1. AMALUM.

I tituli del Debito Pubblico offerti in deposito, se si portatore, devono avare unite le cedole semestrali non ancora maturato; se nominativi, devono essere attergati da cessione in bianco con firma autenticato da un agente di cambio e da

un notaro. Chiuso l'atto, il deposito dell'aggiudicatario sarà trattenuto e gli altri verranno immediatamente restituiti. Le offerte per altra persona, nominata al principio dell'asta, deveno accompa-Le offerte per altra persona, nominata al principio dell'asta, deveno accompagnarsi da regolare precura, e quando si offra per persona da dichiarrare, la dichiarrazione si dovra fare all'atto dell'aggiudicazione, e l'accettazione della persona dichiarrata, entro 24 ore successive; riteneadosi obbligato il dichiarrato, che fece e garanti l'Offerta, tanto nel caso che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, quanto nel caso che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle etcezioni registrato nell'art. 14 della legge.

La misura massima dell'aggio sulla quale si aprirà l'asta è stabilita in centesimi 75 per ogni 100 lire delle semme che verranno versate nella tesoreria gevernativa o nella Cassa provinciale, dipendentemente dalle riscossioni contemplate dalla legge 20 aprile 1871, e dai capitoli speciali apprevati dalla Deputazione provinciale colla delliberazione 19 novembre 1871, a. 1500, e dal Ministero delle fisanze, e che in calce al presente avviso si riportano.

Non sono ammesso-offerte di vibasso inferiori ad un centesimo di lira.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno offerte di almeno due concorrenti.

Non el farà luogo all'aggindicazione se non vi saranno omerte un ameno une concorrenti.

L'aggindicazione verrà fatta dalla Deputazione provinciale a quello fra i concorrenti che avrà offerto sull'aggio un maggior ribanso, sotto espressa riserva dell'approvazione del Ministero delle finanze, prima della quale l'Amministrazione

on avrà contratto obbligo alcuno. La caucione da prestarai a garanzia dell'appalto, compresa quella per la riscossione della itassa di macinazione, ascendo alla somma di L. 406900, escritto dall'artino all'accostazione, della caucione le disposizioni e le formalità prescritto dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871, m. 192, e dagli articoli 19, 20 e 21 del succitato recolomenta la attenua 1871.

torno all socialistate.

Fart. 17 della legge 20 aprile 1871, s. 192, e dagli articoli 19, 20 e El dei succinature pregolamente 1º ottobre 1871.

Il ricevitore avrà tatti gli obblighi ed i diritti stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, serie II, dal regelamento del 1º ottobre 1871, nun. 462, serie II, dal Reale decreto del 7 ottobre 1871, n. 479, serie II, dai capitoli normali approvati dal Ministero delle finanze con decreto del 1º ottobre 1871, n. 463, serie II, come pure dai capitoli speciali approvati dalla Deputazione provinciale con deliberazione del 9 novembre 1871, n. 1509.

La legge, i regolamenti, i capitoli normali, generali e speciali succitati, trovansi depositati presso la segretoria della Deputazione provinciale, e sono resi estensibili, nelle ore d'ufficio, a chimque possa avervi interesse.

Tutte indistintamento le spece relative all'asta, al contratto ed alla causione stanno a carico del deliberatario; tenute conto delle esenzioni accordate dall'articolo 99 della legge 20 aprile 1871.

itanno a carfeo del deliberatario; tenuto conto delle esenzioni accoruzzo ilcolo 99 della legge 20 aprile 1871.

Il presente avviso d'asta sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel giornale La Voce del Polesine e sarà diramato e pubblicato nel luoghi e modi soliti.

Ravigo, il 16 maggio 1872.

Per al Profetto Presidente della Deputazione Provinciale

Il Consigliero delegato: GALLETTI.

Capitoli speciali per l'esercizio della ricevitoria provinciale giusta gli ar-

ticoli 3 e 44 del regolamento 1º ottobre 1871, n. 462, serie 2º.

1. L'esercinio della ricevitoria provinciale sarà regolato dalla legge, 20 aprile 1871, n. 192, serie 11, concernente la riscossione delle imposte dirette, dal R. decreto 19 luglio 1871, num. 354, serie 11, che stabilisce l'epoca in cul andrà in attività la legge suddetta, dal R. decreto 1º ottobre 1871, n. 462, serie 11, che approva il regolamento per la riscossione delle imposte dirette, dal decreto del Ministero delle finanze 1º ottobre 1871, n. 683, serie 11, che approva i espitoli mermali per l'esericio delle ricevitorie ed esattorie, e finalmente dal R. fierreto 7 ottobre 1871, che stabilisce le norme per la riscossione della tassa sulla macinazione della provincia, cella dipendenza dalla Deputazione provinciale, la quale sarà in facoltà di prescrivergii quelle forme di contabilità che ritenesse opportune.

3. Como cassiere provinciale il ricevitore provinciale avrà l'obbligo di riscuotore, castodire del corgare qualsissa importo di demaro, in relazione alle disposizioni della Deputazione provinciale.

4. Il ricevitore provinciale sarà nominato per concorso ad asta pubblica.

5. La misura dell'aggio su uni deve apriral l'asta parà di centesimi. Es per ogni 100 lire di riscossione delle imposte dirette errariati è sovratmposte provinciali.

6. A nessun correspettivo avrà dirette l'aricevitore provinciale per la somme che affuiscono in Cassa provinciale, allorsquando non derivino dalle imposte erariali o sovratmposte provinciali q per quelle per le quali non avrà a rispondere che a semplice scosso.

7. Nel caso al ricevitore provinciale venissero affidate altre risposaloni di cutità ticoli 3 e 44 del regolamento 1º ottobre 1871, n. 462, serie 2.

semplice scosso al ricevitore provinciale venissero affidate altre riscossioni di entità oltre quelle delle imposte provinciale venissero affidate altre riscossioni di entità oltre quelle delle imposte provinciali, sarà tenuto a prestare cauxione nello stesso modo e nella stessa misura contempiata dalla legge e dai regolamento e capitolato governativo.

8. Si riterrà quest'obbligo nei ricevitore ogni qualvolta avesse a ricevere ed a gestire importi di qualche entità, oltre quelli attualmente contempiati dal bilancio della provincia.

9. Il riscostore

9. Il ricevitore provinciale sarà tenuto all'osservanza del presente capitolato redatto dalla Deputazione, in analogia a quanto deliberava il Consiglie provinciale nella sessione 23 ettebre 1871.

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE-

AVVISO D'ASTA. ridiane di luncoi 10 giugno p. v., in una delle sale del Ministe del lavori o manuscrimano un munici de gragno y proposo del lavori pubblici in Roma dinanti il direttore generale del ponti e strade, è presso la Regia prefettura di Sassari avanti il profetto; af addiversi simultaneamente, col metodo del partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per conto, allo incanto pello:

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla castruzione del sesto tronco della strada nazionale, num. 9, di 2º categoria da Nuoro a e Pabitato di Monti, della lunghezza di metri 12,004, per la pre-sunta somma, soggetta a ribasso d'assa, di lire 318,000.

Punda somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 318,000.

Percià colore i quali vorrame attendere a detto appalto dovramo presentare, in uno dei suddesignati uffat, is lore offerte estese su carta bollata (da lire una) dobitamente sottoscritte è suggellate, ore nel surritoriti giorio sid. ora saramo ricevute le schede degli accorrent. Quindi da questo Dicastero, topto conocciuto il risultato dall'altro incanto, sarà delliginia l'ungresa a, quell'efferente che dalle due sutri risulterà il migifor oblatere, e cho a plaralità di offerte che abbiano superato o raggiunto il lunite minimo di ribasso stabilito dalla sicheda ministeriale. — Il consequente verbale di deliberamento verra esteso in quell'unitad dove sarà atato presentato il più favorevile partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati dispulto generale e spociale in data 31 gomnio 1872, vubilit assiemo alla altre carte dei progetto nel suddetti uffini di Roma u Sassari.

I lavori devranno intraprendersi tosto dopo esteso il verbale di consegna, per

detti uffizi di Roma e Sassari.

I lavori devranno intraprenderai tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compinia entro il termine di due campagne successive.

Gil aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1º Presentare i certificati d'Idonettà e di moralità preseritti dall'articolo ? del capitolato generale;

2º Esibire la ricevuta di una delle Casso di tesoreria, provinciale, dalla quale risulti del latto deposità internale di lire 16,000 in numerarie ed in biglietti della Banca Naziusale.

La causiono definitiva è di lire 2550 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico delle Stato.

Il delliberatario dovra, nel termine di giorni 15 successivi all'annuntiatarii accin-

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 16 successivi all'annunziatagli aggiu-dicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il defi-nitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso, sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a gioral quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero fin Roma e Sassari.

Per detto Ministero

A. VERARDI, Caposezione.

Alla Gazzetta d'oggi è unito un Supplemente contcposto Avvist d'asta ed Annunzi giudiziari.

FEA ENRICO, Gerente

Roma, 16 maggio 1872.

ROMA — Tipografia Engut Bozza , Via de Lucchesi, 4.